6.40.8.53 \$ 500



### 6.40, B.53,

TON XVI



IVX inst

6.40.3,53

DVPLVM BIRIOTILECAE

## DELICIAI ERVDITORVM.



# DELICYAE ERVDITORVM.

#### DELICIAE ERVDITORVM

#### VETERVM

Holbert, Thereof & & Kiz-OPVSCVEORIVM Francisci Carrariensis Poema-

Inflrement valuation 201 who is Collegie filhiftereviere affidie? aff A Italice verfa & illufit :3 .





FLORENTIAE. MDCCLIV. Ex Typographia HEREDVM PAPERINIORVM

Cum Adprobatione .



### DELICISE ERVERTURYM

EVZLTI

Hodoeporici Charitonis & Hippophili Pars IV.

Instruments antiqua & Epistolae.
Acta S. Genesii Mimi Mastyris
Italice versa & illustrata.



PECTUTOTICA EL TENTETO.

Ex Tente el Europea Lasanthores

Lasa depuisiones Company Com

AMPLISSIMO ET NOBILISSIMO
VIRO

#### ROMVALDO A STERLICHIO

CERMINIANI

ET

MARCHIONI.

DOMINO.

CASTILENTI MONTIS GVALTERI

PECTI ET PODI ROSARVM

BARONI.

CASTELLORYM

AQVILANI SERRAE MORTVLAE TITIANI

PODI CAMARDENSIS

CERRETI MONTIS VIRIDIS

ĒΤ

DOMINO BENEFICIARIO

EGREGIS VIRTVTIBVS PRAESTANTISSIMO ERVOITIONE DOCTRINA LIBERALIBVS DISCIPLINIS ORNATISSIMO LITTERATORVM HOMINVM FAVTORI ET PATRONO MVNIFICENTISSIMO DOCTORVM ELABORATORVMQVE COMMENTARIORVM SCRIPTORI INCLITO INSTRUCTISSIMAE BIBLIOTHECAE AVCTORI SPLENDIDISSIMO

VERAE SAPIENTIAE
SECTATORI SPECTATISSIMO

IN CELEBRE FVRFVREORVM COLLEGIVM

MERITISSIMO COOPTATO

DOMINO SVO

IN PRIMIS ET OMNIMODIS

OBSERVANDO

to. LAMIVS DEDICO CONSECROQUE.



Irari fortasse nequeas, VIR AM-

PLISSIME, &, quod in Tuae conditionis hominibus perrarum, DOCTISSIME, quod Li-

† 4 brun

brum hunc, mole exiguum, cenfa mediocrem, TIBl inscripserim: quando omnia certa aeternaque lege féruntur. Magnum insuper aliquid dedicare non poteram TIBI, qui mortalia cunda, animo ingenioque Tuo inferiora, despectas; non sensu TVI pleno, sed rerum caducarum merito; non communis naturae \_contemtu, sed crectione mentis ad grandiora. Talis ac tantus cum sis, perenni tamen confertarum caussarum fluxu ita te duci necesse est, ut & cupidinis impetu rapiaris, & voluptatis traharis inlecebra: utrumque autem ex rerum insolentia & novitate maxime oritur. Istud igi-

igitur in caussa est, cur opus hoc meum non ingratum TIBI fore fperem; nova enim quaedam, aliasque ignota, prodit, & in proparulo conlocat. Quid enim magis novum, quam longe ante pias in Palaestinam expeditiones, equestrem coetum, ritu, habitu, instituto conformem, fraternoque more copulatum, in Etruria primum coaluisse, ac per ceteras deinde Europae regiones propagatum esse; & hospitalitatem rite professum curavisse vias pubblico commodo sternendas; atque itinerum facilitatem, fecuritatemque, peregrinantibus praestitisse? Quid rarius & in--22 3 fa-

folentius, quam principem vitumi, ciustae ditionis iam dominum, non inconcinnos ver-Bends fundere, & domesticae fortunae vices canore describere dum custodia detinetur? Quid dixerim, quod hactenus ignotum: occultumque illud opus, quod in lucem protractum eft, delituerat? Acta Genefii . Martyris alias vulgata, illud novitatis praeseferunt, quod ineditum ex codicibus manu exaratis Florentinis, rei illustrandae gratia, in vulgus nunc primum proditur. Aft nova fint, dixeris; sed exilia, ut plurimum, minuta, brevia. Immo non dixeris, qui nosti, magna quac-

quaeque minimis aptari atque compingi: & magna, quod taha fint, debere tenuibus . Vtrorumque igitur aequalis neceffitas, utilitas, admiratio . Credimus? Minimum quodque caussarum nexum ferruminat; nec coelo fidera laberentur, nec aestuarer mare, nisi caules Eruca, Apis flores, popularentur. Omnia in mundo magna, feu statu, seu censu, seu congruentia. Aft magna fint : TV maior, qui mundum ipsum animo capaci complederis, arque extra eius moenia volueri intelligentia spatiaris, refugae nafurae investigator, omnipotentis admirator opificis. Heinc

(xii) TV Numini fimilior ad humilia nostra relaberis, quae praesentia decoras, ornas moribus, virtutibus eximiis inlustras. Rede ac sapienter nobilitatem, quae vera, quae Tua, tota est, inde petis, ceterisque praecellis: nam quae ex genere, ex honoribus, ex opulentia, vix vera, vix Tua; &, quod deterrimum, communis etiam indignis. Sed quando & ista censeris, TIBI volupe sit cogitare, TE illa non indigere; & prae Tuae virtutis fulgore eam obscuriorem caligare. Multi laudes ab nobilitate auspicantur, aut eius exaggeratione explicant & am-

plificant: me illa oblitum pro-

pe fugerat , dum TE maiora pectore volventem adloquor . & animo Tuo digna conor obgerere. Num TE dignum, quod in aliena opinione fitum est? quod virtutis radiis viduatum obfcuratur ac deficit ? Tu vere nobilis supra vulgarem fastum adfurgis, Sapientiae haefurus, fonti bonorum, & honorum omnium origini 7 Er quibus praesidiis? propriis, idoneis, validis. Commentatione rerum divinarum, caussarum latentium investigatione maturo ac penficulato naturae mortalis examine. Hine TIBI libri omniiuges , & inftructiffima bibliotheca . Hinc littera(xiv)

ti secessus, doca otia, studium disciplinarum adsiduum, in erudiros homines propensio: 80 benevolentia. Prodiguntur opes, at Sapientiae foenerantur: adeoque splendide, magnifice, laudatissime. Macte animis: fata sequere gloriae per iter ducentia; &, fi trahunt, volentem trahant ad templum acternitatis, ubi virtus meritis praemiis coron nata confecratur & colitur, Sed, iam cultor ego TVI praecipuus lucubrationem arae impono dir bi & falis vice; volumine lito. farre meo. Minima quidem obfero, at, fi animum & voluntatem species, magna, immo amplissima . Id Diis satis est; &

TIBI, cui gaudeo Dei numine bona tanta contingere, maiora parari, ut votis damner. Dabam Florentiae KL. Februar. anno Publicae Salutis MDCCLIV.

n



#### CHARITONIS

F. T

#### HIPPOPHILI

HODOEPORICON.



Ontinuando la narrazione delle cose, che riguardano la Terra di Fucecchio , e fue vicinanze, stimo necessario aggiungerne, o ritrattarne qui brevemente alcune, che honella Parte antecedente, o-

non esattameute notate, o fivvero totalmente tralasciate; perchè gli uomini sempre nuovi lumi, e cognizioni, acquiftano; e non è possibile scuoprire tutto quello, che la diversità, e moltiplicità, degli avvenimenti fomministra, in una volta. Adunque sopra alla pagina 776. all'anno MCCCLX. vi è da aggiungere, che Leonardo figliuolo di Ca-Strino di Gentile Conte di Rofainolo, effendo. morto il fuo padre Caffrine, restituisce la da

dote di fiorini trentacinque d'oro alla Signora Pregiata, lasciata vedova dal Signor Castrino, e figliuola di Bandello di Grazia da Santa Croce, abitante in Lucca, in tanti beni immobili, che possiede nel Comune di Rosaiuolo, come si vede dal seguente Istrumento:

In nomine Domini Amen . Cum Leonardus filius & ut dixit beres in totum quondam Castrini Gentilis Comitis de Rosaiolo Vallis Arni per ipsam bereditatem dithi quondam Castrini patris fui fit debitor Domine Pregiate relicte dicti quondam Castrini & filie quondam Bandelli Grazie de Sancta Cruce Vallis Arni , qui morari consuevit Luce , & fite Vails Arn; qui morart conjuevit Luce; & parbi Domine Pregiate dare & folvere tenestime forenos triginta quatuor de auro boni & legalis aurt ad pondus forte capitalis de maiori summa dotis infrascripte Domine Pregiate habite & recepte per ipsum quondam Castrinum pro infrascripta Domina Pregiata, de que dote ipfi Leonardus & Domina Pregiata contineri & apparere dixerunt in testamento & per testamentum & ultimam voluntatem dicii quondam Castrini publice Sipulatum manu Ser Francisci Ser Cini de Sancta Cruce Notarii Sub quacunque die & datali, & five manu alterius Notarii de ipsa dote appareat & reperiatur; & dictus Leonardus non babeat pecuniam, vel aliud mobile, unde & de quo poffit predicto suo debito , supradicte Domine Pregiate , Colvere , & Satisfacere; & velit fe a dicto debito eximere & liberare, & ipf Domine satisfacere occasione predicta & offignata in solutum de bonis suis immobilibus; ideo pro distis storenis trigintaquatuor de auro, & eorum satisfatione, supradictus Leonardus in so-lutum, & nomine pagamenti, dedit, tradidit, ceffit , atque mandavit , & affignavit, Supradife Damine Pregiate presenti & recipienti , cum consensu & voluntate Michaelis germani sui, filii diffi quondam Bandelli Gratie de Santta Cruce , qui moratur Luce , presentis & ipfius Domine Pregiate germane sue , bis omnibus afsensientis , infrascripta sua ipsius Leonardi bona terras & possessiones & iura , videscet unum podere quod videtur esse in pluribus petiis terrarum propter foveas existentes in iffo poderi & petiis terrarum, quod est partim campus & partim vinea , & quod podere totum est per menfuram stariora quadraginta quinque terre vel quafi, & eft positum in confinibus communis Rozaroli Vallis Arni, & coberet ab una parte vie publice, & ab alia parte coberet etiam vie publice, & ab alia parte coheret terre Ludovici Domini Iacobi de Ciccionibus de Sando Miniate, & ab alia parte co-A 2

1236

beret terre Gherardi Iacobi Domini Ruggeri de Florentia. Item unum aliud podere, quod est partim vinea destructa, & partim campus cum ficubus & aliis fructibus, & cafalinis super se, posteum in consinibus dicti communis Rozaroti in loco dicto Valcanina, & quod eft pro parte in monte seu costa montis, & pro parte in plano; & coheret ab una parte firate publice de Ficecbio, & ab alia parte aque Guisciane, & ab alia parte coheret terre filiorum & beredum Nini vocati Buza de Rozaiolo, & ab alia parte coheret ftrate ditte de Santta Cruce, & terre & Ecclefie Santti Salvatoris . Item unam aliam petiam terre, que est cum bedificio trium domorum & turris, & cum claustro murato & orto & furno & boscho super se positis in di-His confinibus Rozaioli, que petia terre coberet ab una parte vie de Montefalcone, & ab alia parte Cerbarie Comitum de Rozaiolo, vel fi aliser aut melius supradicta poderia & petie terre reperiantur per corum & carum confines aut capita & latera & mensuras . Item omnes & fingulas alias fuas ipfius Leonardi petias terre, auas dictus Leonardus babet, & ad eum pertinent, quocumque iure modo aut titulo positas in dictis confinibus communis Rozaioli, & alibi ubicamque in Valle Arni , campias sementas & boschivas cultas & incultas cum omnibus in eis & Super eis existentibus quomodocumque fint vel re-

periantur per earum confines & capita & latera & mensuras . Et predicta omnia, ut supra di dum est , in integrum una cum inferioribus & Superioribus & cum accessibus ingressibus & egreffibus eorum , & una cum omni iure , actione , ratione, ufu, derielu, dominio, proprietate, potestate & possessione exinde & de & pro ipfis petiis terrarum & poderibus & bonis Supradicto Leonardo, & ipfis petiis terrarum & poderibus & bonis quomodocumque repetentibus & in omnia repetituris, supradittus Leonardus eidem Domine Pregiate presenti & recipienti in solu-tum & nomine pagamenti pro summa predista Aorenorum trigintaquatuor auri dedit tradidit ceffit atque mandavit & affignavit rogando exinde & de prediffis omnibus a supradifta Domina Pregiata precariam poffessionem, donec di-Ha Domina Pregiata, vel alia persona pro ea de predictis petiis terrarum & poderibus & bonis possessionem acceperit corporalem, quam accipiendi & retinendi etiam auftoritate propria Supradictus Leonardus eidem Domine Pregiate, prefenti & recipienti , dedit & concessit plenam licentiam & liberam potestatem . Et exinde & de predictis omnibus supradictus Leonardus ipfam Dominam Pregiatam presentem & recipientem dominam & procuratricem in rem & ut in rem ipfius Domine Pregiate propriam fecit atque constituit; constituens fe ipfum Leonardum pre--10.0

predictum, pro supradicta Domina Pregiața & eius nomine interim possidere. Et insuper cum sciat & cognoscat supradictus Leonardus pre-dictas petias terrarum & poderia & bona va-lere satis ultra duplum summe supradicte storenorum trigintaquatuor auri , idem Leonardus Sponte & certa & deliberata feientia & non per errorem remisit atque donavit pure, libere, & irrevocabiliter inter vivos omni via iare & modo, quibus melius potuit ipsi Domine Pre-giate presenti & recipienti totum illud, quod diste perie terrarum & poderia & bona plus valebant seu valere possent summa suprascripta . Et omni exceptioni & deceptioni, que esset in predictis, seu quam supradictus Leonardus opponere poffet quacunque caufa ture vel modo, fupradictus Leonardus Sponte & ex certa & deliberata scientia & non per errorem in totum & expresse renuntiavit eidem Domine Pregiate presenti & recipienti. Quam quidem in so-lutum dationem & donationem & haec omnia & fingula supra & infrascripta predictus Leonardus solemni stipulatione interposita promisit & convenit eidem Domine Pregiate prefenti & fipulanti attendere & observare & firma rata & incorrupta babere & tenere perpetuo. & contra non facere vel venire aliquo tempore causa ingratitudinis , seu alia quacumque causa iure vel modo , tacite vel expresse , directe vel per obli-

oblique, de iure vel de facto, per se vel per alium, in causa vel extra, ac predictas petias terrarum & poderia & bona per se ipsum Leonardum & suos beredes perpetuo desendere austori-zare & distrigare supradiste Domine Pregiate & suis beredibus & successoribus ab omnibus personis & locis, communi, collegio, & universitate de iure in omnem casum causam & eventum . Es pro his omnibus observandis, & dapnis evi-Clionibus & expensis propterea contingentibus in saufis vel extra, restituendis & emendandis, & pro pena infrascriptis solvenda , supradictus Legnardus se & suos beredes & bona omnia presentia & futura iure pignoris & bypothece supradicte Domine Pregiate presenti & recipienti obligavit ad penam dupli totius eius, de quo agerent vel questio esset solemni stipulatione promissam, qua pena soluta vel non nibilominus bec firma confistant . Promittens diffus Leonardus suprascripte Domine Pregiate prefenti & stipulanti, & constituens fe per pattum predictum observaturum & foluturum, & de inre responsurum Luce, Pifis, Pistorii, Florentie , Senis . & alibi ubicumque dictus Leonardus vel eius heredes aut bona inveniantur seu inventa fuerint per tempora, fori privilegio & omni alii iuris canonici & civilis & municipalis auxilio renunptiando. Datum Luce in domo Iacobi Sharre & Davini Donaffi civium Lucanorum

po-

posita in contrata Sansii Sensii, in qua moranu supradistus Michele quondam Bandeli, presentibus Ceccherino Cocchis barberio, cive Lucano, & Guillielmo Neri da Sansta Cruce blavario, qui moratur Luce, & Cionetto Ciani de Piscallia, qui esiam moratur Luce, testibus ad presista vocatis rogatis. Anno nativitatis Domini millessmo trecentessimo sexagessmo, Indistione sertiadecima, que ostavadecima Maii.

Ego Vrsus quondam Tellori Barzellotti de Luca Imperialis austoritate Iudex ordinarius & Notarius predictis intersui, eaque rogatus

Scripfi & publicavi .

In questo Strumento si nominano le rerre di Lodovico Ciccioni, e di Gberardo di Lacopo di Ruggieri di Firenze, che è degli Adimari, come si conosce dallo Strumento riportato sopra a pag. 755. si commemora la Cerbaia de' Conti di Rosaivolo, e la Chiesa ali S. Salvadore, della quale si è satta menzione a pag. 773. e seguenti; e per queste, ed altre simili notizie, l'ho voluto riportare distesamente, benchè prolisso. E da osservarsi poi che la Signora Pregiata moglie di Castrino è quella stessa, che nel MCCC-LXXXIII. lasciò molti beni al Monastero della B. Cristiana di S. Crose, come si vede sopra a pag. 763.

A pa-

A pagina 805. avanti all'anno mille, era parimente da riportarfi una antica Membrana data in luce dal chiariffimo Signor Lodovico Antonio Muratori nel festo Tomo delle sue Antichità del Medio Evo Dissertaz, LXXIV, pag. 431. dalla quale apparisce, come nell'anno DCCCCLXXV. Adalongo Vescovo di Lucca ordina Arnosso Prete, figliuolo di Ropperto, che si chiamava Toto, nella Chiesa di S. Pietro e di S. Gio. Batista di Cappiano, che è Pieve Battesimale, per la quarta porzione di detta Chiesa, come si vede dalla predetta Carta, la quale è la seguente:

In Christi nomine . Qualiter ego Adalongus gratia Dei buius fautte Lucane Ecclefie bumilis Episcopus, una cum consensu Sacerdotum meorum, feu filii ipfius Ecclefie, ordinare videor , ut Arnolfo Presbitero filio bone memorie Ropperti , qui Toto vocabatur, in eo ordine, ficut supter anexum fuerit, in Ecclesia illa, cui vocabulum est beati Sancti Petri & Sancti Iohannis Baptiste , quod est Plebe Baptismale , sita loco & finibus Cappiano , pertinentes suprascripte Ecclefie Episcopatus nostri Sandi Martini . Jam dieta Ecclefia Sancti Petri, & Sancti Iohanni in quartam portionem te ibi ordinare & confirmare videor; ut in tua fint pate-State, cum quartam portionem de aliis Eccle-

elesiis subiectis ipsius Plebe, sive cum quartam portionem de omnibus casis & rebus tam domnicatis quam & maffariciis ad eadem Plebe pertinentibus , cum fundamentis , & omnem edificiis, vel univerfis fabricis suis, seu curtis , ortos , terris &c. eo ordine ut ab edierna die in tua, qui supra Arnosfo Presbitero, sint potessate diebus vite tue, eas abendi, te-nondi, imperandi, gubernandi, laborare faciendi, & tibi eas privatum nomen usufructuandi diebus vite tue, & ipfis Ecclesiis, quas tibi dedi per te, aut per tuam dispositionem offi-ciandi, & luminaria, seo Missarum solemnia, atque incensum sieri debeat; & mibi , qui supra Adalongus Episcopus , vel ad posterisque subcessoribus meis, fingulis quibusque annis obediendi & defiribendi, ut mon est . Sic namque verd, ut non abeas potestatem neque licentia tu, qui supra Arnolfo Presbitero, de iam dicta quartam portionem de omnibus cafis & rebus ipfius Ecolofie pertinentibus, quas tibi dedi, euilibet bomini per Cartula livellario nomine , nec per nullum scriptionis firmitatis dare nec emittere, neque firmare fine mea licentia & potestatem vel de posterisque subcessoribus meis; qua licentia & voluntate nostra ut nos in illo libello vel firmitate, quas tu in quolibet bomines feceris vel emiseris, ut nos in illo libello vel firmitate manus nostra scribamus . Propterea boc fatimus, ut predicta quartam portionem de iam dictis cafis & rebus ipfius Ecclefie non per fraude neque per conludio, nec per malo in-genio usurpetur. Et si forsitans tu, qui supra Arnolfo Presbitero, in alio modo in aliquit exipsis cass & rebus feceris vel dederisis, nisi
quomodo superius legitur bunc statuta mea ordinationis cartula, & illa sirmitatis scriptionis,
quas tu exinde seceris vel emiseris, inanis &
vatua adque incapsata permaneat, quod in se nullum obtinet robore net firmitatem; & neque vel me vel nullos posterosque subcessoribus meis banc ordinationis cartula aliquando tempore . dum vita tua fuerit, possumus disrumpere nec infrangere, fi tu, qui supra Arnolfo Presbltero sic seceris, & adimpleveris eo modo, sicut Supra legitur, & in suprascripto ordine banc ordinationis Cartula, dum vita tua fuerit, in Sua permaneant firmitatem. Vnde duas ordinationis Cartule uno tinore scripte, una apud su-prascripti Episcopatus nostri abendam er ostendenda, & alia in tua, qui supra Arnolfo Presbitero, abendi & oftendendi , Petrum Notarium Domini Imperatoris scribere rogavi .

Actum Luca.

At het Ordinationis Cartnle falle sunt Anno Regni Domni Ottoni quondam . . . Imperatoris Augusto, filio hone memorie item Ottoni Imperatoris, Anno Imperii eius in Italia Ossa-

Offavo, XIII. Calendas Iulii, Indictione ter-

Ego Adalongus gratia Dei bumilis Episcopus, in bac ordinationis Cartula a me facta Tubfcripfi.

Ego Roffredus Archidiaconus in ac ordi-

natione confensi & fubscripsi .

Ego Gotofredus Subdiaconus & Primicezius in bac ordinatione consensi & subscrips. Ego Andreas Presbitero & Vicedomino in

bac ordinatione confensi & subscripsi .

Ego Silveradus Presbiter & Cardinalis in

Dac ordinatione confense & subscrips.

Ego Benedictus Presbiter Custode. & Cardinalis in bac ordinatione confeufi & subscripfi, Ego Ildebrandus Diaconus & Cardinalis

in bac ordinatione confenfi & fubfcripfi .

Ego Anfualdo Presbitero & Cardinalis in bac ordinatione confensi & subscripsi .

Ego Richimundo Presbitero & Cardinalis in bac ordinatione confensi & Subscripsi.

Ego Alborti Presbitero & Cardinalis in

bac ordinatione consensi & subscripsi.

\*1.1 J

Ego Vrfo Presbitero & Cardinalis in bac ordinatione confenfi & fubfcripfi .

Ego Oprando Diacono & Cardinalis in

Ego Goffridi Notarius Domni Imperatoris rogatus teftis Subscripfi .

Gbisalprandus Iudex Domni Imperatoris subscripsi.

Ego Tenperto rogatus testis subscripsi.
Ego Leo rogatus ab Adalongus Episcopus

testis subscrips .

Ego Petrus Notarius Domni Imperatoris post tradita complevi & dedi.

In questa Carta è da osservarsi , che nel secolo X. la Chiesa di Cappiano, Pieve Battesimale, era fotto il titolo de i Santi Pietro e Giovan Batista, del che non fi trova altra memoria; ho ben trovata memoria in generale della Pieve di Cappiano, come si può vedere nella Prefazione di questo Viaggio a pag. XL VIII. e nel Viaggio medesimo a pag. 812. e questa si è dell' anno MCCLXXXVII. e a pag. 773. dell' anno MCCCXL. ma non vi fi dice mai il titolo di detta Pieve, il quale da questa Carta fi riconofce. Alla pagina 808. innanzi all' anno MCLIII, si dee inserire una memoria del MCXXXVII. la quale è così distesa dal dottissimo Signor Muratori negli Annali d' Italia a questo anno, ricavando. la dall' Annalista Sassone : Intanto il Duca Arrigo paffato in Tofcana, per rimettere in po-Sto il Marchese Eggelberto, o sia Ingelberto; nel piano di Mugello vinfe il Cente Guido ,

ribello d'effo Marchefe, e col distruggere tre sue Castella, l'obbligo a riconciliarsi con lui. Accompagnato poscia da esso Conte, assediò Firenze, e dopo averla costretta alla refa, vi rimise il Vescovo dianzi ingiustamente cacciato dalla Città. Da Pistoia, ove non trovò oppofizione, andò alle Castella di S. Genesio, e di Vico, che colla forza furono sottomesse. Dopo avere distrutta la Torre di Capiano, nido d' affaffini, s' invid alla volta di Incca con pensiero d'assediarla; ma interpostisi alcuni Vescovi col santo Abbate di Chiaravalle Bernardo, che chiamato era prima venuto a trovare il Papa, quel Popolo, a cui non erano ignoti i maneggi de' lor nemici Pisani contra di loro , comperò la pace collo sborfo di una buona fomma di danaro. Il Castello di S. Genesio qui nominato è celebre nell' antica Istoria Toscana, ed io ne ho parlato molto in questo Viaggio a pag. 162. e leguenti ; e Vico è quel Castello, di cui si favella nella Carra del MXI. nella Prefazione a pag. XXX. e XXXIII. e forse è Vico Valleri, che era nella Pieve di S. Genesso, come si ricava da una Membrana del DCCCLXXXIII. riportata dal lodato Signor Muratori tra gli Excerpti dell' Archivio Pifano nel Tomo III. delle Antichità del medio Evo . A pagina 1067. è uno sbaglio tutto quello, che si dice, che negli antichi Istru-

menti originali del fecolo XI. e XII. non fi trovi la formula bonge memoriae, e che in quella vece fi deva leggere bonus; poiche, meglio confiderati gli Iframenti, chiaramente vi fi conosce la detta formula bonae memoriae, e può effere fpeffo flato errore di chi ha copiato bonus, in vece di quella formula ,negli Istrumenti, che si citano alla suddetta pagina 1067, e seguente. Bene è vero, che il dotto P. Abate D. Guido Grandi in una Dissertazione che ha per titolo : De formalis bonae memoriae , piae memoriae , & femilibus, ad personas viventes aliquando applicatis, e che si ttova nel Tomo IX. della Rac-colta degli Opuscoli Scientifici fatta dal P. Calogerà, ha fatto vedere, che il P. Gianningo Bollandista non dovea prendere per argomento incontrastabile nella Vita di S. Gio. Gualberto, la formula piae memoriae, attribuita da Tebaldo Vescovo d' Arezzo a San Romualdo, che allora fosse morto quel Santo; portandofi contro a ciò dal P. Grandi oltre a trenta esempi in contrario: onde ancora per questo l' argomento pure dell' Vgbelli non ha affai di forza . A pag. 1180. fi fa menzione di Guido Visconte di Fuecchio, del quale si trova il Sepolero in San Fran-cesco di Pisa, con un Aquila per Arme, e la seguente Inscrizione: S. GVIDONIS VI-CE-

CECOMITIS DE FICECLO. E vi è ancora un altro Sepolcro, l'Epitaffio del quale dice così: SEP. HEREDVM EGREGII MILITIS D. GVIDONIS DE VICECO-MITIBVS DE FICECLO; le quali memorie debbo alla cortese erudizione del Sig. Canonico Salvino Salvino, Letterato celebratissimo. Io però non posso dire se quel Sepolcro sia di Guidone, che viveva nel MC-LXXXVII. poichè nell'Albero de' Visconti di Fucecchio, trovo altri posteriori a quel Guidone col nome medessimo, siccome si vedrà nel proseguimento. Ma venghiamo oramai al filo ordinato, e alla continuazione, delle Memorie di Fucecchio.

#### MCCII.

La Chiefa delle Monache di S. Chiara di Gattaiuola, fondata, come si è detto da' Lucchesi, su consacrata in questo anno; e da Orlando Volpelli gli surono lasciati poi i suoi beni, posti nel Comune di Gattaiuola, come si disse sopra a pag. 1185. Franciotti, e Estratti del Tondoli.

MCCIV.

In Bolla d' Innogenzo III. conceduta a' Val-

Vallombrosani è nominato il Monastero di Fueccioio. Bollar. Vallombros.

#### MCCVIII.

Verteva lite tra il Vescovo di Lucca, probabilmente Gualtieri, Vescovo da me fcoperto per mezzo d' un Pri-vilegio d' Ottone IV. riportato al Croni-co degli Imperadori di Leone Vrbevetano; e l'Abate Giovanni, per quanto può congetturarsi da ciò, che si riporta sopra a pag. 355. e che siamo per dire più soto, e il Monastero di Fucetchio, sopra il diritto di eleggere il Piovano nella Chiesa di S. Giovan Batista. Innocenzio III. a cui quelle Parti erano ricorfe, commesse la causa all' Abate di S. Maria ( credo io di Firenze; ed era forse in quel tempo Abate il Monaco Matteo) e al Priore di S. Lorenzo, ( penso ancora questo di Firenze, per assegnare Giudici indipendenti dal Vescovo, e dall' Abate ); ma il Vescovo ricusò di comparire avanti di loro, che citato l' avevano, ed ottenne dal Papa una nuova commissione al Proposto di S. Gemignano, Terra nella Diogesi di Volterra, e al Priore di S. Reparata, che è forse la Cattedrale di FiFirenze. Ma per lo contrario dinanzi a questi non volle litigare l' Abare di Fucecchio, pretendendo che le lettere di questa commissione fossero obrettizie; onde il Papa commesse di nuovo la causa all' Abate di Sefto, vale forse a dire, del Monastero Cluniacense sotto il titolo di S. Alessio in distanza di Firenze da cinque miglia; e al Priore di S. Fridiano, Chiesa pure di Firenze oltre Arno, in cui parimente fu decisa altra causa commessa da questo Papa, a favore dell' Abate di Fucecchio, come si vede sopra a pag. 355. Ma essendo morto uno di questi Giudici avanti la contestazione della lite, il Vefcavo di Lucca traffe l' Abate davanti al Giudice secolare, contro al quale oppose l' eccezioni Canoniche l' Abate, e si appellà. Ma il Vescovo non curando l' appello. fece condannare l' Abate dal Giudice secolare . Informato il Papa di queste cose commeffe al Vescovo di Fiesole, che in questi tempi era Ranieri , e all' Abate di S. Maria di Firenze, di conoscere di questa violazione dell' immunità Ecclesiastica commessa dal Vescovo, il quale però, benchè citato, non volle mai comparire davanti a loro, i quali lo condannarono per ciò in tutte le spese. Ma vedendo il Papa, che eglino non avevano proceduto con l'orl' ordine giudiciario, fece una nuova com-missione di questa causa all' Arciprete, che poteva esfere Baro , poiche questi vivea nel MCCXXI. e a Maestro Vgone Canonico Fiorentino, acciò procedessero in questo affare. Citarono questi il Vescovo, ma egli interpose un appello al Papa, al quale non vollero i Giudici deferire, nè più avanti a loro comparì. Il Papa ordinò a' Giudici predetti, che profeguissero pure nella cau-sa; ma tanto operò l'inquieto Vescovo ap-presso il medesimo, che finalmente il Papa commesse al Vescovo di Firenze, che era Giovanni, il quale fu eletto nel MCGV. d' informarfi più pienamente della verità dell' attrazione al foro secolare in causa spirituale, e queste nuove lettere furono presentate a que' Giudici dal Piovano di Cappiano; mandato dal Vescovo. Spedito però questo articolo dal Vescovo Fiorentino, fi profeguì da' detti Giudici il processo, avanti a' quali fi dibatte la causa del foro secolare : allegando il Vescovo la consuetudine di Lucca , pet cui i Cherici fi convengono davanti a' Giudici laici, detti Treguani, in caufe civili; contra la quale l' Abate oppose le Costituzioni Canoniche, e l'esenzione del suo Monastero, Il Vescovo adunque si appellò di nuovo alla Sede Apostolica, ma i Giudi-B 2 ci

ci nulla deferendo a questo atto, lo sospefero dalla celebrazione della Messa, e lo condannarono in CCL. lire, per redintegrarsi delle quali, messero in possesso l' Abate delle rendité, che il Vescovo avea nel Cattello, corte, e distretto di S. Maria a Monte. Ciò non oftante però il Vescovo volle celebrare la Messa nella Festa di Tutri i Santi. Essendo l'affare a questo punto, il Papa ne commesse di nuovo la causa a Ruggieri Cardinale del titolo di S. Anastafia, per relazione del quale giudicò illegittima l'appellazione del Vescovo, approvò il giudizio de' Giudici, e sospese dall' offizio Sacerdotale, e Pontificale, il Vescovo di Lucca. L' esecuzione adunque di questa sua sentenza la commette all' Arcidiacono, e al Priore di S. Stefano dal Ponte di Firenze , Chiesa aneichissima di questa Città, tenuta in oggi da' Padri Agostiniani . Questa Chiesa viene circofcritta con quel dal Ponte di Firenze , come fi vede ancora in molti antichi Strumenti dell' Archivio di Cestello di Firenze, per effere vicina al Ponte vecchio di questa Città , che è il primo Ponte , che Firenze abbia avuto full' Arno per la comunicazione della riva ulteriore ; e perche vi era in Firenze ancora un altra Chiefa di S. Stefano, vicino alla Badia, di cui trovo memoria ne'

det-

detti Istrumenti di Cestello. La lettera dunque d' Innocenzio III. è la seguente:

Archidiacono, & Priori Sancti Stephani de Ponte Florentino.

Accedentibus ad praesentiam nostram dilectis filiis . . . . Monacho Monasterii de Ficiculo & . . . Lucani Episcopi, procuratoribus dilectum filium Rogerium tituli Sanctae Ana-Rafiae Presbyterum Cardinalem concestimus auditorem. Coram quo dicti Monasterii procurator proposuit, quod cum olim causam, quae inter dilectos filios Abbatem , & Conventum Monasterii sui ex una parte, ac dictum Episcopum ex altera, super institutione Plebani, in Plebe de Ficiculo vertebatur , Abbati Sanctae Mariae, ac Priori Sansti Laurentii duxerimus committendam, dictus Episcopus citatus ab eis, ipforum adire praesentiam recusavit, super eadem causa ad dilectos filios Praepositum Sancti Geminiani, & Priorem Sanctae Reparatae quafdam a nobis litteras postmodum obtinens nullam facientes de prioribus mentionem . Quare Abbas praedictus curam eis noluit litigare, afferens litteras illas veritate tacita impetratas, cum mentionum nullam priorum facerent litterarum. Verum utriufque partis procuratores ad wostram praesentiam accedentes canfam ipfam



lectis filiis Abbati de Sexto , & Priori Sancti Fridiani obtinuere committi . Sed eorum altero ante litis ingressum morte prevento, saepe dietus Episcopus traxit eundem Abbatem ad Iudicem secularem ad cuius praesentiam pars Abbatis accedens, & allegans commissiones Apo-stolicae Sedis, & privilegia Ecclesiasticae liber-tanis eidem Episcopo inbibuit adpellando, ne ipfum coram faeculari iudice ebmpelleret litigare. At Episcopus adpellations contemta, ipfum Abbatem per eumdem fibi fecit iudicem condemnari . Propter quod nos venerabiti frari nostro Fesulanensi Episcopo, & dilecto filio Abbati Sanctae Mariae de Florentia nostris dedimus litteris in mandatis, ut iuxta praediffae commissionis tenorem, in ipfa causa, adpellatione remota, praevia praecedente citatione, fuper eo quod idem Episcopus ad secularem forum supradicum traxit Abbatem , quod effet Cananicum ftatuerent & facerent per censuram Etclesiasticam firmiter observari. Porro Indices ipfi quia dictas Episcopus peremtorie citatus ab eis noluit comparere, receperunt teffes Abbatis, & eundem Episcopum in expenses septuaginta librarum, quas Abbas fecerat, condemnarunt . Nos vero attendentes quod dichi Indices ordine iudiciario non fervato in ipfo negotio processerunt , processum illum irritum decernentes , dilecto filio Archipresbytero & Magistro Vgo--15:

district to

Vgoni Canonico, Florentinis nostris dedimus titteris in mandatis, ut partibus convocatis, & auditis binc , inde propositis , fi constaret eifdem quod saepedictus Episcopas Abbatem ipsam traxisset ad indicium saeculare, eumdem a Pontificali officio suspendentes revocarent in irritum quidquid per saecularem iudicem contra ipfum Abbatem fuerat attentatum, & iam ipfum Episcopum Ecclesiastica districtione compellerem ad restitutionem librorum , quos fibi fecerat per faecularem auftoritatem auferri, & expensarum atque damnorum , quae propter boc Abbas incurrerat saepedistus, audituri postmodam causam, & adpellatione remota fine debito decisuri. Sane iudices ipfi mandato nostro suscepto, Episcopum ipsum legitime citaverunt, adsignato sibi termino competenti; quem idem praeveniens quemdam nuntium ad corum prae-Sentiam destinavit, qui quasdam litteras exceptiones frivolas continentes praesentavit eisdem inbibens ipsis ne in facto procederent adpellando. Ipsi vero, cognito quod non erat adpellationi buiusmodi deferendum , eundem iteram citaverunt; sed ipse ad terminum sibi praesixum nec per se, nec per responsalem idoneum comparuit coram eis. Verum quia interim iudices ipsi nostrum recepere praeceptum ut non obstantibus frivolis exceptionibus, quas idem Episcopus melitiese dicebatur proponere in dispendium Monasterii memorati, in ipso negotio iuxta prioris mandati nostri tenorem sublato adpellationis obstaculo praevia citatione procederent, eumdem Episcopum iterum peremtorie citaverunt . Sed ipse coram eis nec per se termino constitueo comparuit, nec per idoneum responsalem, immo ad praesentiam noftram accedens, & Abbatem nobis adserens subgessife, quod ipfe illum Super causa Spirituali ad iudicem traxerat secularem, quantumcumque institerit , ut transmifsas ad eos dignaremur litteras revocare, tandem obtinutt istud solum, ut ad Episcopum Florentinum daremus in mandatis, ut ipse inquisita plenius, & cognita veritate, si praefatum Episcopum inveniret eundem Abbatem super institutione plebis, vel alia Spirituali causa, ad forum seculare traxisse, contra eumdem Episcopum iuxta formam in prioribus litteris comprebensam, sublato adpellationis obstaculo procedere non tardaret . Cumque Iudices supradicti , buiusmodi adbuç commissionis ignari, ut eidem omnem auferrent materiam malignandi , ad instantiam cuiusdam Lucani Canonici , qui se ipsius nuntium adserebat piginti septem dierum inducias concessiffent , demum Episcopus Plebanum de Capiano direxit ad eos, & fibi litteras noftras, quas dicto Episcopo mifimus , demonstravit . Ceterum cum articulus ille, qui fuerat Episcopo commissus eidem, fuisfet in eius praesentia expeditus, & Indices ipfi

vellent in negotio ipfo procedere, accessit ad eos Plebanus praedictus, non tamen ad profecutionem causae sufficienter instructus. Quare ad ip-fus malitiam convincendam eidem sex dierum inducias concesserumt. Tunc praesatus Episcopus constituto termino praesatum Plebanum suffi-cienter instructum ad eorum praesentiam destinavit . Partibus igitur in eorum praesentia constitutis, saepedictus Abbas adseruit, quod praefatus Episcopus ipsum in causa civili, pro fa--Ho tamen plebis praedictae traxit ad indicium seculare, occasione videlicet cuiusdam arbitrii, quod iam dudum inter Episcopum, & Abbatem fuper ipfa Plebe fuerat promulgatum, propter quod in quinquaginta libris, & amplius, a fecu-lari indice fuerat condemnatus. Vnde memoratum Episcopum iuxta mandati nostri tenerem puniri, & ad restitutionem damnorum, & ex-pensarum, quas ob boc fecerat, eundem compelli cum instautia postulavis. Responsalis vero Epi-scopi quas dam litteras eius dem porrexit inter cetera continentes quod ipse coram nobis requi-fitus responderat, quod memoratum Abbatem Super iure civili ad forum traxerat seculare, nec super bac a nobis fuerat reprebensus. Vnde dicebat , quod non tenebatur fuper hoc respondere Abbati, & iudices procedere non de-bebant. Praeterea adseruit litteras nostras it-· ling consuctudinis veritate tacita impetratas ,

qua in civitate Lucana Clerici coram laicis . qui Treguani dicuntur, in causa civili se confueverunt ad invicem convenire. Adseruit etiam quod nostrae intentionis non fuerat, ut dittus Episcopus puniretur, si super re civili tantum ad forum seculare traxisset Abbatem. Ex parte vero Abbatis exstitit replicatum, quod buiufmodi confuetudo erat contra ius Canonicum , & Civile, & post adpellationem ad nos rationabiliter interpositam, sicut adparet per publica instrumenta, & commissiones a nobis obtentas , dictus Episcopus eum in saeculari foro praesumserat convenire . Cum igitur per publicum instrumentum saepe satis iudicibus constitusse, quod Abbas trastus suerat ab ipso Episcopo su-per re civili, ad iudicium seculare, & Abbas proposuisse, quod licet consuetudo praedista ulios tangeret Clericos, ipfum tamen tangere non debebat, cum fit exemtus, ficut adparet per privilegia Pontificum Romanorum, & ipfi parati effent legitime procedere in negotio supradicto, responsatis. Episcopi quasdam frivolas exceptiones proponens adpellavit ad Sedem Apostolicam, & responsionem aliquam non exspectans, statim illicentiatus recessit . Iudices vero utriusque mandati tenore diligenter inspecto, & babito prudentum virorum confilio non duxerunt adpellationi buiusinadi aliquatenus deferendum, sed eundem Episcopum pro multiplici contumacia ma-11i-

nifesta suspenderunt a celebratione Missarum, ex parte Dei Omnipotentis, & ex parte no-fira praecipientes eidem ne de cetero Missam pracfumeret celebrare , doncé per fe vel respon-salem idoneum ad praesentiam accederet eorum-dem exhibiturus Abbati praedisto iustitiae complementum. Et ne de sua fraude commodum reportaret, recepto ab eodem Abbate corporaliter inramento, quodidem fingillatim, & diligenter secundum ipsorum taxationes, expensas quas fecit, & damna quae pertulit occasione ipfius Episcopi, declaravit pro ducentis quinquaginta libris, in possessionem omnium redituum; quos dictus Episcopus babet in Castello, curte, & districtu Sanctae Mariae in Monte eundem Abbatem fecerunt induci , Archipresbytero , & Capitulo Lucano mandantes, ut eumdem Episcopum denuntiarent a Missarum celebratione suspensum . Licet autem Archipresbyter ipse suspensionis sententiam denuntiaffet eidem , ipse tamen in festivitate omnium Sanctorum , fententia ipsa contemta publice, ac solemniter celebravit. Vnde petebat procurator praedictus, ut processum iudicium traedictorum auctoritate dignaremur Apostolica confirmare. Procurator vero Episcopi proposuit ex adverso, quod cum negotium suisset Episcopo Florentino commissum, o ipfe tandem abfolutus ab eu, utpote cui patuit

tuit per confessionem Abbatis quod etiam ipse in Spirituali causa non traxerat eum ad iudicium seculare, legitime adpellaret ab eis, qui volebant ipsum a praedicto Florentino Episcopo absolutum compellere super hoc iterum litigare . Vnde quod factum erat ab ipfis post adpellationem ad nos interpositam censeri petebat irritum, & inane , Nos igitur iis , & aliis, quae coram Cardinale praedicto fuerunt proposita , per relationem ipsius plenius intellectis , Episcopi adpellationem illegitimam decernentes, processum approbavimus iudicium praedictorum, eumdem Episcopum , qui praelumfit post denuntiationem sibi factam Missarum Solemnia celebrare, a Sacerdotali , & Pontificali officio suspendentes. Quo circa discretioni vestrae per Apostolica scripta mandamus, quatenus latam a nobis sententiam publicantes, faciatis eamdem firmiter observari .

Datum Romae apud Sanctum Petrum no-

#### MCCIX,

Il Vescovo di Lucca, Gualtieri, non si perse però d'animo per la sentenza data dal Papa l'anno antecedente contro di lui, in uno emergente, che non toccava nulla la causa principale, che aveva coll' Abate, e Monaci di Fueccioio, la quale riguardava la giurisdizione sopra la Pieve, e Cappelle adiacenti di Salamarzana; ma prosegui con tutto il vigore questa lite, stata già tante volte dibattuta, come si può vedere sopra a pag. 1145. e 1217. poichè io non credo che ivi si tratti d'altro lirigio. Pure in questo anno scrive Innocenzio III. al detto Vescovo, e gl' impone perpetuo silenzio in questo affare, associate di Fueccio, con la lettera seguente, in cui correggesi il nome di Ficheso, e di Salamazano, come ha l'edizione di Stesano Baluzio; e la voce Ficheso; come si legge nelle Decretali al Cap. Cumo lim XVIII. De Praescriptionibus, dove alcuni articoli di questa Pistola sono riferiti.

## Lucano Episcopo .

Dum olim Frater Episcope, cum dilestis silvis Abbate, ac Monachis Sansti Satvatoris de Ficecto, super Plebe Salmarzana, & alteriorentibus capellis ipsius in nostra praesentia litigando, institumem Clericorum in eis, & alia ad ius Episcopale spesantia vendicares, ad fundandam intentionem tuam ius commune principaliter adlegabas, cuius austoritate ditas

bas, universa spiritualia in praedictis lecis, quae funt in dioecefi tua constituta , ad te tamquam ad dioecesanum Episcopum pertinere : arbitrium praeterea Super boc promulgatum a. bonae memoriae Pistoriensi Episcopo , & Archipresbytero, ac Primicerio Lucanis, a partibus electis, adlegans, quod ab utraque parte fuerat communiter adprobatum, in que continetur expresse, ut postquam in eadem plebe conversus quisquam in Plebanum electus fuerit ab Abbate, Lucano Episcopo praesentetur, ab ipso confirmationis gratiam recepturus, & promissurus eidem, cum suis presbyteris, sub bac forma obedientiam manualem, ut ad Synodum, Capitulum, & etiam Letanias ad Ecclesiam S. Martini cum populo suo vadat, & Episcopo in annua procuratione, ac de quarta respondeat decimarum , & cum necesse fuerit ei subministres auxilium, & servet eius sententiam interdicii latam in populum Ficeclensem, & si Plebanus, vel Presbyteri sui Lucanam Ecclesiam forsan offenderent in iis, quae in arbitrio continentur , & Abbas femel , & bis requifitus infra viginti dies offensam non faceret emendari , liceret Lucano Episcopo pro illa culps cos tamquam suos presbyteros iudicare . Ad elidendam autem intentionem tuam, Abbas praediclus felicis recordationis Gregorii Septimi Papae praedecessoris nostri privilegium exhibuit : qued prae-

di-

dictum arbitrium multo videbatur tempore praeceffife, per quod tam Ficeclenfe Monasterium; quam plebs & capellae praedictae , videbantur. libertate danatae. In ipfo fiquidem continetur gnod iam dittus praedeceffor nofter Ecclefiae de Salamarzana , cum Capellis adiacentibus Monasterio memorato concessis instituit ne quis Archiepiscopus, vel Episcopus locum illam ; seu Plebem , & Capellas praedictas , malestare audeat, vel Presbyteros ab Abbate, qui pro tempore fuerit, inibi constitutos excommunicare, vel etiam indicare , fed fub tutela , & immunitate, ac indicio Romani Pontificis confistentes Omnipotenti Deo secure deservire procurarent, aliorum quoque Romanorum Pontificum, Vrbani scilicet , Pafchalis , Callifti , Eugenii , Anastafii , Adeiani , Alexandri , & Lucii , diflus Abbas privilegiis utebatur , post arbitrium promulgatum obtentis , qui libertatis fibi privilegia contedere videbantur . Sit enim in fingulorum privilegiis inter cetera reperitar . Sancimus etiam ut nec Episcopo, nec Archiepiscopo cuiquam, aut eorum ministris , liceat locum' ipfum , scilicet Monasterium Ficeclense , vel eins Monachos, vel adiacentes Ecclesias de Salamarzana cum Capettis fuis, vel Presbyteros ab Abbate conflitutos ibidem; praeter Romani Pontificis conscientiam excommunicare, aut supponere interdicto . Proposuit prae-

praeterea dictus Abbas, quod etsi praedicta ad se de communi iure spectarent, super iis tamen. tam ipsum quam Monasterium suum legitima constabat praescriptione munitum. Per testes quoque suos & partis tuae, qui coram dilecto filio Priore S. Fridiani Lucani de mandato nostro fuerant utrimque produtti, dicebat esse probatum quod super praemissis omnibus Monasterium suum per quadraginta annos, & amplius, pacifica fuerat possessione gavisum, adlegans in-Super per arbitrium Saepedictum nullum potuifse Monasterio praeiudicium generari, tum quia maior, & sanior pars Capituli eiusdem loci nullatenus compromissioni memoratae consenserat, tum etiam quia Romanae Sedis auftoritas, ad quam Monasterium, & Ecclefia pertinebant, accessife minime probabatur. Ad baec autem ex parte tua exstitit fic responsum, quod Privilegio Gregorii Papae, utpote manifeste sub-Specto, fides adbibenda non erat. Nam in ea sui parte inveniebatur abrasum, in qua vis quaestionis exflitit , ubi videlicet fit mentio de Capellis Sed nec per alia privilegia proponens eumdem : Abbatem aliquod debere commodum reportare, cum illa viderentur per subreptionem obtenta, cum de praedicto arbitris a partibus adprobato, quod in rei judicatae au-Storitatem transivit, nullam faciat mentionem Adiiciens insuper te non posse praescriptionis obie-Prace.

obiecto ab adverfa parte repelli, quia lices quidam testes deponant, se a quadraginta an-norum tempore recordari; & adiiciant, se vidiffe Monafterium Super iis , quae ad ius Episcopale spectant, in praedictis locis libertate gavisum; per depositiones camen huiusmodi de gavijum; per aepojitous tamen onisjuoni sa quadraginta annerum possissione continua non fit sides; cum base duo concurrere satis pos-sur, ut it sesses a quadraginta annorum tem-pore recordentur, it a decennio citra dumta-xat Monasterium ipsum viderint in possessione praedictorum. Sed boc frivolum para altera repetendo respondit , quod , etft teftes aliqui verbis dubits fic utuntur, plures tamen teftes funt qui aperte testantur, se a quadraginta annis, & ultra, Monasterium memoratum in continua praedictorum omnium possessione vidiffe . Contra quod pars tua propofuit replicando, quia licet de quadraginta annorum praeferiptione constaret, tempus tamen \* fibifmasis, quod in Lucana Ecclefia intervenisse per testes erat ostensum, debebat merita de compusatione subduci; e contra parte altera respondente, quod licet de schismate, quod intercef-ferat, fuerit falla fides, cum quanto tempore duraverit minime fit oftenfum , & potuerit modico sempore duravisse, propter bos tamen praescriptionis obiettio non poterat efficacites impediri, praecipue cum per plures testes qua-draginta quinque annorum praescriptio sit probate . C

bata. Nos igitar iis, & aliis, quae coram nobis utrimque fuere proposica perspicaciter intellectis , quia praedictus Abbus Sufficienter oftendit, Monasterium fuum fuper institutionibus, destitutionibus , & ordinationibus , Plebani , & Clericorum , Baptismo , Poenitentia in levioribus culpis , fepultura , decimarum perceptione , as divinis officiis celebrandis, tam in Plebe, quam Cappellis etiam, Supradictis, in excommunicando auoque, interdicendo, & etiam absulvendo. legitima praeferiptione munitum, Abbatem ipfum ab impetitione tua fuper iam didis articulis de confilio fratrum nostrorum duximus absolvendum; super aliis omnibus, quae ad ius Episcopale spectare noscuntur, iuxta tenorem arbitrii eundem Abbatem quoad Plebem , & Cappellas praediftas, fententialiter condemnantes . Nulli ergo omnino hominum liceat banc paginam nostrae definitionis infringere &c. Si quis autem boc attentare pracfumpferit &c. ulque incurfurum .

Datum Ferentini 11. Kal. Novem. Pon-

tificatus noftri anno XI.

Dello fteffo tenore fcrive Innocenzio all' Abate e a' Monaci di Fuceccbio , come fegue.

Abbati, & Monathis, S. Salvatoris de Ficeclo. Cum venerabilis frater nofter Lucanus Episcopus Super Plebe de Salamarzana, & adiacentibus Capellis ipfins, vobifcum in noftra dudum

dum penesentia litigando, institutionem Cleria corum in eis, & alia ad ins Episcopale spe-stantia, sibi intenderet vindicare, ad sundam intentionem suam ins commune principaliter allegabatur &c. in eundem sere modum usque: Ad elidendam autem intentionem Episcopi sit sundatam, tu sili Abbas &c. in eundem sere modum ut supra usque in sinem.

Dat. Ferentini &c. ut in alia.

# MCCIX.

Octone IV. è in Fuceschio a' 6. di Novembre; ed in S. Genefio a' 10. di Febbraio, come si ricava da Deplomi citati dall' Ammirato ne' Vescovi di Volterra. Veniva da Poggibonzi, dove era il di 25. d'Ottobre, come costa da suo Diploma prodotto nelle Delicie Eruditorum Tomo III. pag. 206.

#### MCCX.

Innocenzio III. scrive a Soffredo Vefcovo di Pistoia, e nominando le Chiese e luoghi della sua Diogesi, commemora ancora la Cappella dello Spedale de Rosaria, e la Pieve di Mussa.

## MCCXIII.

L'anno MCCXIII, mi da opportuna occasione d'intraprendere a scrivere le gesta memorande d'una Vergine santa el illustre, C 2 vale

vale a dire della Beata ORINGA CRISTIA-NA di Santa Croce, Castello del Valdarno di fotto, già nella Diogesi di Lucca, e dal MDCXXII, in quà di quella di San Miniato, stata eretta in quell'anno. Ben è vero, che scrivendo io la Vita di questa Santa Vergine, non tralascerò di notare molti altri avvenimenti ancora, che, seguiti tramezzo a questo tempo, sino alla sua beata morte accadura nel McCCX. fanno più rag-guardevoli le Terre di Santa Crose sua pa-tria, di Fuescono, e di Castelfranco, ed altri luoghi circonvicini; poichè questi ancora fono stati talvolta a parte delle pie azioni della buona Serva di Dio Intanto poi io comincio da questo anno a dir qualcosa di questa benedetta Vergine, in quanto un'antica Membrana del medesimo anno fembra darmi qualche indizio della fua famiglia, e degli averi della sua casa, e de' suoi antenati. Mi pare di ravvisare in questa il suo Bisnonno, il quale, egualmente che il Padre suo, aveva nome MENABOI, secondo l'uso di que' tempi, ne' quali gli nomini si ponevano nomi assai strani, e che in oggi molto disgradano. Menaboi è un nome fabbricato ful gusto di Bernabove , come fi chiamd quel Visconti, che fu Si-gnore in Lombardia nel secolo XIV. e di Cavalcaboue, e Cadibove, e Cimabue, no-

minati già in Lombardia e in Tofcana . Siccome quello lo dicevano in Latino Bernabos, così offervando l'analogia Menabos si doveva dir l'altro, comecche nelle antiche Scritture poco a ciò fia stato badato. Questo nome poi non era denotante baffezza alcuna, poichè si trova messo ancora a persone civili, come si conosce da una Carta del MCCCVII. che efifte nell' Archivio del Monastero di S. Maria Maddalena di Cestello in Firenze , segnata D. 79. Ma venghiamo alla Membrana, la quale si conferva nell' Archivio delle RR. Monache del Monaftero di S. Maria Novella e San Michele Arcangiolo, della Terra di Santaeroce, del quale la Beata ORINGA CRISTIANA fu la primiera inflieutrice. Si dice dunque in questa Carta dell' anno MCCXIII. qualmente (1) il di xxv. di Maggio Rainune del . C 2 g.

(1) In nomine Individue Trinitatis Amen. Haram literatum ferie fugulis publice innotescat. Quod Rainune quondam Henrici & Gualandus & Ildebrandinus & Cantuccius eius filii; & Catanaccius quondam Ildebrandini pro se proturatorio nomine pro Baialardo fratre suo, & quondam Ildebrandini, & tutorio seu nomine curatorio pro siii quondam Henrici & Trusse; & Ildebrandinus Vicecomes quondam Vgolini Vicecomitis, & Ponaccursus quondam Rolandini Vicecomitis, pro se tuto quondam Rolandini Vicecomitis, quondam Rol

q. Esrico, e Gualando, e Ildebrandino, è Cantuccio, fuoi figliuoli; e Catanaccio del q. Ildebrandino per fe, e come procuratore di Baialardo fuo fratello; e come turore e curatore de' figli del q. Esrico e di Truffa; e Ildebrandino Visconte del q. Vgolino Visconte, e Vpezino del q. Guidone Visconte, e Bonaccorfo del q. Rolandino Visconte, e figli di Vgolino q. fuo fratello, tutti infieme manumifero, o liberarono e afforverono, Vbertello del q. Curatinello, e i suoi figliuoli, e tutta la sua famiglia, da ogni vincolo di manenza, o ascrittizia condizione

he .

torio seu curatorio nomine pro filiis Vgolini quondam sui fratris. Omnes insimul. Per banc Carsulam liberavevant & absolverunt Vbertellum quondam Curainelli & eius ssiot seus que familiam totam ab omni vinculo maneutie seu adseriptitie conditionis vel coluarie seu originarie vel cuiusum gae conditionis, que statum alicuius lberi bominis eingenui maculare videatur. Vt de cetero iam dietus Vbertellus eiusque ssii fo familia sua dietus Vbertellus eiusque ssii fo familia sua lietus vadat & redeat moretur & babitet quo luco & babiturio vult, causetur in iure & extra ius, potestatum babens transferendi domicilium & babitam di bi & iu quo loco vult vuendendi & emendi; cuiuslibet contressus formam celebrande, tanquam lber bomo & ingenuus, & non adspristus alicui canditioni que statum liberi bominis maculare vicanditioni que statum liberi liberi

ne, o colonaria, o originaria, o di qualunque condizione, che possa macchiare lo stato di alcuno libero uomo, ed ingenuo; sicchè dall' ora in poi sieno riputati uomini liberi ed ingenui, e possano stare, e andare, e tornare, e abitare, ovunque lor piace. Quindi venderono al detto Vbertello tutte le terre culte e inculte, le vigne e gli abituri, e rutte le cose mobili ed immobili, che Vbertello aveva e teneva di loro e da' loro antecessori, ficchè dallora in poi sieno sue proprie, e alodiali, per titolo di compra, siccome de' suo eredi. I pezzi poi delle terre sono questi. Vin C 4

deatur; & sic per omnia ut dictum est liberaverunt & absoluterunt. Facta deinde personarum liberatione ad plenum, supradicti videlicet Rainune Gualandus Ildebrandinus Cantuccius Catanaccius pro se procuratorio nomine pro Balarde fratre suo & tutorio seu curatorio unomine pro siliis Henrici & Trusse quandam Ildebrandini. Et Ildebrandinus Vicecomes Vpetbinus & Bonaccursus pro se curatorio nomine pro siliis Vgolini. Vendideruut & concesserunt pretaxato Vbetrello. Omuet terras cultas & incultas vineas babitoria omnia, res quastibet mobiles & immobiles, quas ab eis vel sui santecessoribus iam dictus Vbertellus vul sui maiores vel alius pro co babebant vel detinebant. Vt de cetero iam dictus Vbertellus suique beredes supassidades res teneaus & possidant laboreau & usus suique un suigirus dentinis de entionis

1272

pezzo di terra posto ne'propri consini A la Pelli (cioè a via di Pelle) che è un abitatro con edificio sopra di se, ed è coerente da una parte alla via pubblica; dall' altra alla terra, che tengono i figli di Benenato; dall' altra alla terra, che tengono i figli di Pucciardo; dall' altra alla terra, che tengono Bonicristiano, e i figliuoli di Cacciato, e Rusticuccio. Altro pezzo di terra è situato nello stesso luggo, e consina da una parte colla terra de' figliuoli di MENABVI; (questo è quello, che giudico essere il Proavo della S. CRISTIANA) dall'altra parte colla terra di Ruberto e dell'altra parte colla terra di Ruberto e Got-

beret ab una parte terre Ecclesse S. Viti, ab alia terre Tedicii quondam Peri, ab alia terre filorum Rugbioli, ab alia vero terre Riccomi Et alind besium situm est in consinibus Ville S.

titulo. Supradicarum autem terrarum unum pezium est sizum in consinibus A la Pelli, quod est
babiturium cum ediscio super se babens, dr
coberet ab una parte vie publice, ab alia terre
quam detinent filis Benenati, ab alia terre quam
detinent silii Riccardi, ab alia terre quam detinent Boncristianus dr filii Cacciati, dr Russicuecius. Et aliud petium sium est codem loco, dr
coberet ab una parte terre filiorum Menabui, ab
alia parte terre filiorum Ruberti de Gottolini, ab
alia terre quam detinet Lottarius quondam Bonifasii, ab alia vie publice. Et aliud petium sium est loco quod dicitur Vigna Vecchia dr
co-

Viti

Gottolino; dall' altra colla terra di Losario del q. Bonifazio; e dall' altra colla via pubblica. Altro pezzo è posto nel luogo, che si chiama Vignavecchia, e consina da una parte colla terra della Chiesa di S. Vito; dall' altra colla terra di Tedicio del q. Pero; dall' altra colla terra de' figliuoli di Ragbiolo; dall' altra poi colla terra di Riecomo. Altro pezzo è situato dentro i consina della Villa di S. Vito, in luogo che si dice Al Pero, e consina da una parte colla terra di Ciansonino; dall' altra colla terra di Salutato; dall' altra colla terra di Salutato; dall' altra colla terra di Russicucio; dall' altra parte poi co' figli di Riecotto.

Viti loco quod dicitur Al Pero, & coberet ab una parte terre Cianfornini, ab alia terre Salutati, ab alia terre Salutati, ab alia terre parte fitiorum Riccardi. Et aliud petium est situm loco quod dicitur Grimigneto & coberet ab una parte vie publice, ab aliis terre partibus terre Strenne quam babuit ab uxore sua, ab alia terre Barçalommei. Et aliud petium est situm loco, quod dicitur Ale Vigne Maggieri, & coberet ab una parte vince del Forte, ab alia terre pretaxati Vbertelli, ab alia terre filiorum Ruberti, ab alia terre filiorum Ruberti; ab alia terre filiorum Ruberti, ab alia terre filiorum suberti, ab alia terre terre filiorum Mababoi, ab alia terre Fortis, ab alia terre filii Beuenati; & aliud petium est sim est in iislam consinibus, & coberet ab una parte terre filiorum Menaboi, ab alia terre filiorum est parte stree filiorum Menaboi, ab alia terre filiorum est parte terre filiorum Menaboi, ab alia terre filiorum est parte stree filiorum Menaboi, ab alia terre filiorum est parte stree filiorum Menaboi, ab alia terre filiorum est parte stree filiorum Menaboi, ab alia terre filiorum est parte stree filiorum Menaboi, ab alia terre filiorum est parte stree filiorum Menaboi, ab alia terre filiorum est parte stree filiorum Menaboi, ab alia terre filiorum est parte stree filiorum Menaboi, ab alia terre filiorum est parte stree filiorum del ab alia terre filiorum est parte stree filiorum del ab alia terre filiorum est parte stree filiorum del ab alia terre filiorum est parte stree filiorum est par

\*\* 14 7/E

1274

cardo. Altro pezzo poi è posto nel luogo, che si dice Grimigneto, e consina da una parte colla via pubblica; e dall'altre parti colla terra di Strenna, la quale ebbe dalla sua moglie; dall'altra colla terra di Bartolomneo. Altro pezzo poi è posto in luogo, che si dice Alle Vigne maggiori, e consina da una parte colla vigna del Forte; dall'altra colla terra del fuddetto Vbertello; dall'altra colla terra de' figliudi di Fronte; dall'altra colla terra de' figli di Ruberto. Altro pezzo è nello stessa de' figli di Ruberto; dall'altra parte colla terra de' figli di Ruberto; dall'altra parte

rum Belferi , ab alia terre dicti entoris . de allud petium eft eodem loco & coberet ab una parte & ab alia terre filiorum Menaboi, ab alia terre entoris iam dieti . & alind petium eft eodem loco , de coheret a duabus partibus terre entoris pretaxati, ab alia terre filiorum Vbaldini, ab alia serre filiorum Menaboi . & aliud petium eft in confinibus iam dietis & coberet ab una parte terre filiorum Menaboi de Veneure, ab alia terre Rusticuccii , ab alia terre Antelmini . & aliud petium est eodem loco , & coheret ab una parte vie publice, ab alia terre Rusticuccii, ab alia terre filiorum R ccardi, ab alia terre entoris. Et aliud petium eft loco , quod dicitur Fora nuova , & coberet ab una parte vie publice, ab alia terre fi-lii Bonafedi, ab alia terre Iohanuis, ab alia terre filiorum Menaboi . Supradictas autem terras fic

colla terra de' figliuoli di MENABOI; dall' altra colla terra di Forte; dall' altra colla terra di Forte; dall' altra colla terra de' figli di Benenato. Altro pezzo è ne' medefimi confini e termini, da una parte colla terra de' figli di MENABOI; dall'altra con quella de' figliuoli di Belfere; dall'altra colla terra del detto compratore. Altro pezzo è nello fleffo luogo, e confina da due parti colla terra de' figli di MENABOI; dall' altra colla terra del compratore fuddetto. Altro pezzo di terra è nello fleffo luogo, e confina da due parti colla terra del compratore, dall' altra colla terra de' figli d' Vbaldino; dall' altra colla terra de' figli d' Vbaldino; dall' altra colla terra

2

sic designatas, & alias ubicumque ab eis detinebas, vendiderunt & concessionen ut distum est. Proque libertatis datione & venditione traditione & concessione superativatione ab concessione superativatione protein venditione ap pretaxato Vbertello nonagiuta lib-as bouorum denariorum Pysane move momete momine pretii recepisse consisti suo in veritate e renuntiando omni legum auxilio quo se desendere posseut, feu non numerate pecuni:, seu non numerate pecuni:, seu non numerate pretii. Vnde iam distus Rainune & Guadandus lidebrandinus & Ordenatuccius & Proteinus & Ildebrandinus Viccomites obligando se suos pretii ub brandistam libertatis dationem & venditionem sirmam & ratems enere & in nullo per suos lucionem sirmam & ratems enere & in nullo per suos persona sun sieguitanti in persona en inquietanti in persona limmo ab omni persona enm inquietanti in persona

ra de' figli di MENABOI. Altro pezzo è ne' confini già detti, e confina da una parte colla terra de' figliuoli di MENABOI, e di Ventura; dall' altra colla terra di Russicuccio; dall' altra colla terra di Antelmino. Altro pezzo è nello fiesso luogo, e confina da una parte colla via pubblica; dall' altra colla terra di Russicuccio; dall' altra colla terra di Russicuccio; dall' altra colla terra del compratore. Altro pezzo è in luogo, che si chiama Fora nuova, e confina da una parte colla via pubblica; dall' altra colla terra de' figliuoli di Buonassed; dall' altra colla terra de' figliuoli di Giovani ni;

na vel dictarum terrarum venditione legitime ès iuste defendere. Quod si non facevent per omnia, set dictum est, promiserum ès convenerunt solepniter pretaxato Veertello penam dupli dicte venditionis componere ès solvere. Renuntiando omni legum auxilio adque constitutionum, quo se desendere posseus de specialiser a pena, ès pena soluta contractus in sua manea sirmitate. Ad bec Catanaccius pretaxatus quondam Ildebrandini pro se suiendo contrat, ès de desendende sub pena dupli, ut Rainune ès Gualandus ès alli supradicti. Es tantum plus quod cum veniderit ès liberaverit procuratorio nomine pro Bialardo, promissi ès convenit iam dicto Verteello quod sup ses diqua persona inquietaretur in persona sua sucque samilie vel vendicione iam dicta, a Baia-

mi; dall' altra colla terra de' figliuoli di MENABOI. Tutte queste terre sono vendute a Vbertello per prezzo di novanta lire di buoni denari di moneta nuova Pisana. Io ho minutamente riportate queste cose tutte, perchè prima si conosca, che le terre vendute a Vbertello erano intorno a via di Pelle, come si chiama in oggi, e nella Villa di S. Vito, e consinanti colle terre della Chiesa di S. Vito, della qual Chiesa e Villa ho già disorso molto nel mio Viaggio a pag. 334. 335. 336. 338. 356. 893. e nella Prefazione a pag. XLVII. e IL. In secondo luogo, perchè quindi sono.

lardo iam dicto, vel ab alia persona, specialiter sidem suam adstriuxis, & onus in se susceptive site of pecialiter in se onus en suamsterendo evictionis promise & convenit dicto Vbertello eum in dicta libertuse. A venditione desendere, obligando se suamsterendo que suamo se suamsterendo que se suamsterendo evictura contractus in sua permaneas sumitate, renuntiando onni legum auxilio quo se defendere posser, & specialiter illius legis per quam cavetur ne procurator si gerree negotia dessit ut de evictione nou tenequar illius rei quam vendidis. Item pretaxatus Catanaccius obligando se suamanon tanquam tutor sed sieut quisibet alius promist & convenit pretaxato Vbertello, quod secontra dictam libertatis dationem & venditionem a silia Henrici vel sibo Trusse, vel ab alia per sona veniretur, vel ipse Vbertellus aliquo ingenio

comprenda, che le fostanze e terre di ME-NABOI, e de' fuoi figliuoli, erano ficuate dentro i confini della Villa di S. Vito . lo che agevolerà molto per intendere a fuo luogo alcune procedure, e alcuni avvenimenti, della Beata ORINGA CRISTIANA. In terzo luogo, perchè appariscano le ragioni, che mi hanno mosso a credere, che questo MENABOI possa esfere il Bisnonno della nostra Santa; poiche noi abbiamo cergezza altronde, che suo Padre si chiamasse MENABOI riportando il nome del Nonno, ed avendo per padre SABBATINO, che sembra essere uno di quei figlinoli di ME-NA-

inquietaretur, vel fui beredes , eum indepnem fervare per omnia & legitime defendere fub pena duoli dice vendition's & liberationis, & pena foluta in suo robore contractus remaneat; renuntiando omni legum auxilio conftitutionumque, quo fe defendere poffet, & specialiter illius legis per quam cavetur ne tutor vel curator officio deposito teneatur de evictione. Ad bec Bonaccurfus iam diefus Vicecomes quondam Rolandini Vicecomitis per fe Suosque beredes promisit & convenit Vbertello iam dicto de non veniendo contra dictam libertatis dationem & venditionem , & de defendendo fub pena dupli per omnia ad plenum V petbinus Vicecomes prom fit . Item pretaxatus Bonaccurfus obligando fe de fua bona non tanquam tutor de curator, ut ficut quilibet alius extraneus promifit & convenit pretaxato Vbertello , quod fi contra dictam libe-14NABOI il vecchio, nominati più volte in questo Strumento, il quale rifacesse il Padre nel nome del figliuolo, che poi su Padre della B. ORINGA; e di più vi sono stati i motivi di credere, che questa Santa Vergine sosse della Villa di S. Vito, come si vedrà sino tempo. Nè alcuno dica, perchè non si piuttosto questo MENABOI suo Padre, ma Nonno del Padre; imperciocchè vedendosi; che MENABOI nel MCCXIII. aveva già più

rationem & vendicionem a filis Vgolini veniretur, fed ab alta persona, vel ipse Vbertellus, vel spis betredes aliquo ingenio inquietarentur, eos indepuet servare per omma & legizime desendere sub pena dupli diste liberationis & vendicionis, & pena sulta pena contrassus firmiter permaneat, renuntiando omni legum auxilio & specialiter illius legis per quam cavetur ne eutor vel curator de evissione ossicio deposito teneatur. Ad bec quia Guido qu. Vgolini Vicecomitis contrassu liberationis a eutore se obseneacurso celebrato. & a se quia non erat legizime etatis, intavit corporaliter propositis facrosansiis Evangeliis & tassis distum contrassum firmum & ratum tenere, & in nulla contravenire per se vel a se summissa persona.

H. e Asta sum inaxa suvum Arni apud Sa-

He Asa unt iuxta susum Arni apud Salarias presentia & tessimonio Berlingerii quondam Gottisredi ac Cianfornini ac Diotislavii Notavii s Bargallietti, & Addibaldi & aliorum tessium rogatorum Auno ab Incarnatione Domini millesson duccuresson terriodecimo septimo die exeunte mense

Madii . Indictione quinta decima .

figliuoli grandi, ed era probabilmente avanzato in età, non è verosimile che ventifette anni dopo generasse la nostra Vergine; ma è più credibile, che da alcuno figlio de suoi figli sosse messa alla luce, dicendosi ella esser nata nel MCCXL. In quarto luogo dovendosi da me a lungo ragionare della Beara ORINGA di Santa Crose, non potrà esser stato se non grato l'avere apportate antiche memorie di persone,

Postmodum vero codem anno quarto die inpretanzai, & Erminia uxor lidebrandini fili Raimonis. & Diana uxor Cantuccii, & Imelda uxor
Gualandi, & Ingennia uxor Henrici, & Mabilia
pretanzai Henrici filia, & Itsa velista Trasse,
buic contrastui consensum dederunt, renuntiando
iuri ypotecasum & omni alii iuri quod boi
berent, videlicee in Vbertello & eius bomi eiusque
filiie, presentia & testimonio Berlingberii de sutbano & Figardo 'j 'j' Item eodem die apud Fieceblum Napoletana uxor Ildebrandini Vicecomitis,
losettina uxor Vpetbini Vicecomitis, & Dichiara
uxor Bonaccussii Vicecomitis, sut superiores uxoves venditorum, consense un contrastui 'p' iuri
ipotecarum renuntiaverunt testimonio Figardo 'g
Rolandi Machi, & Todaddi quoadam Leonardi';

Ego Vecchius Sacri Imperii ludex ordinarius stque Notarius supradictis interfui & rogatu partium in publicam scripturam redegi & scripsi

ij ji ji ji Et tres dictiones emendavi & lineam f. do slia Trusse.

di luoghi, di terreni, posti del territorio di Senta Croce, benchè tante è tante ne abbia riportate nel mio Viaggio citato, a abbia riportate nel mio Viaggio citato, a pagi 274. 337.776. ec. o di persone illustri di Puceschio, come sono i nominati Visconti ed altri Signori, le mogli o figlie d'alcuni de' quali, come si ha iu questa stessa carta; sono Soffredinga moglie di Catanaccio; Erminia moglie d'Idebrandino di Rainone; Diana moglie d'Contuccio; Imelia moglie di Gualando; Ingennia moglie di Errico; Mabilia figlia d'Errico; Itta vedova di Dussa Napoletana moglie di Ildebrandino Visconte; Ilocate moglie di Banaccorso Visconte. E poichè ho satto menzione de' Visconte. E poichè ho satto menzione de' Visconte i Gunti erano. come dee sapere, che siccome i Conti erano, come Governatori e Giudici delle Città, e delle Terre; così i Visconti erano loro Vicari. e Offiziali subalterni pel governo, e per l'amministrazione di giustizia. Avendo dunque Fuccectio i Conti, come ho dimostraro nel mio Viaggio a pag. 874. dove ne ho raccolte le memorie sino a pag. 1177. non è gran cosa, che ivi ancora i Vasconti ne fossero. La prima memoria, che io trovi di questi Visconii, è del MCVIII, in Instrumento da me ivi riportato a pag. 1111. nel quale sono nominati i figli di Vgone Visconte, che sembra morto. Altro Vgane apparisce in

Inftrumento del MCXIII. ivi pure prodotto a pag. 1125. Di Vgolino Visconte, si parla in Carta del MCXLI. allegata ivi a pag. 1151. Ed altro Veone Visconte fi fottoscrive in Carta del MCLII. ivi pure a pag. 1160. ri-Carta del MCLII. ivi pure a pag. 1160. riferità. Dalla Carta poi quì sopra addotta
fi conosce, che nel McCXIII. Vgolino Visconte era morto, e viveva Ildebrandino Vifconte suo figlio; ficcome vivevano Vpezino figlio del già Guidone Visconte, e Bonaccorso figliuolo del già Visconte Rolandino. Questi Visconti Guidone e Orlande, o
Rolandino, vivevano nel McLXXXVII. come ivi a pag. 1180. e Filippo Visconte di Fuceccbie si trovò alla battaglia de' Pisani e Genovesi alla Meloria nel MCCLXXXIV. Io trovo in Carta pure del MCCXIII. un no trovo in Latta pure dei MCCXIII. un Tantredi figliaolo del quond. Aldobrandino Visconte, il quale benche sembri essere in Pescia, pure potrebbe essere di quei di Faccettio; e la Carta è allegata da Francesco Galeotti nelle Memorie manoscritte di Pescia. Frucettio poi è una Terra grossa, di cui si trovano memorie sino dal secolo x. situata fopra una collina, le cui falde anticamente erano bagnate dall' Arno, fopra del quale era ivi un Ponte, che diceasi il Ponte di Bonfiglio, come dimostrai nel mio Viaggio a pag. 897. 1008. Quefta Terra è alla defira dell' Arno, in diftanza di Firenze all' Occidente miglia xxiv. forto la quale pure alla destra dell' Arno, si trova la Terra di Santa Crose non più lontana di circa a un miglio e mezzo. Ambedue erano prima della Diogesi di Lucca, ed ora sono in quella di Sanminiato. Mentre però accadevano quelle manumissioni e vendite, nell' anno seguente

## MCCXIV.

Ancora Neri e Bonagiunta del q. Silimanno . venderono come tutori un pezzo di terra posto ne' confini della Villa di S. Vite, in luogo detto Ortevecchio, come costa da Carta dell' Archivio delle Monache di S. Croce, rogata da Bagnoro Giudice ordinario e Notaio del Sacro Impero. Ma l' avvenimento strepitoso in questo anno fu, che per alcune discordie nate tra Messer Guide Vberti Poteffà vecchio di Lucca, e Meffer Incherame da Porcari nuovo Poteftà. fi parti di Lucca detto Guido co' Cavalieri e Grandi di quella Città, e andò a Pucecchia; ove fu seguitato da Incherame con grande esercito del popolo Lucchese; e dipoi da Fuceschio andò Guido a Monte Catino, ed Incherame tornando verso Lucca su affalito da' Cavalieri Lucchefi tra il Galleno, e l' Alcopafcio, che erano due Castelli della Cerbaia fulla firada Francesca; e vi rimase D 2 fconfconfitto, come si può vedere appresso il lodato Galeotti nelle Memorie di Pestia. Ma questa piccola discordia de' Lucchesi, non è comparabile colla crudelissima nimistà nata tra' Cittadini di Firenze nel seguente anno

### MCCXV.

Nel quale cominciarono le fatali orribili fazioni de' Guelfi e de' Gbibellini, che si dila-tarono per quasi sutta l' Europa, e produsfero gran cangiamenti e sconcerti e desolazioni nelle Provincie e Città e Governi loro . Queste guerre feroci , e diftruggitrici de' popoli, diedero, per quanto sembra, occasione, che quelle popolazioni, le quali abitavano nel Valdarno di sotto, tra Fucecchio e Santa Maria a Monte, sparfe per la campagna, pensassero ad unirsi insieme, e formare alcun Castello, che cinto di salde mura, le potesse disendere dall' inva-fione e scempio delle seroci sazioni suddet-te. Tale su l' origine di Casselfranco come io ragionai nel mio Viaggio a pag. 373. e tale fu l'origine di Santa Croce, ambedue Castelli fulla riva destra dell' Arno . I popoli adunque, che abitavano nelle quattro Cappelle, come allora in vece di Parroc-chie si addimandavano, del che si veda il mio Viaggio a pag. 354. 356. ed erano di Santo

Santo Vito , di San Tommafo , di Santo Andrea, e di San Donato in Mugnana, delle quali ho ivi molto ragionato a pag. 337.
fino a 360. e che erano fparfi in quà e là
per la campagna dentro a quel confini,
benchè intorno alle Chiefe doveva effere più frequenza d'abirazioni, si risolvettero per loro ficurezza di unirfi infieme in un luogo, cui poi circondassero di mura. Scelfero dunque uno fpazio, che era quali in mezzo a' comuni confini delle Parrocchie predetce, ma alla Chiefa di S. Tommofo più profsimo; e vi fabbricarono altra Chiesa sotto il titolo di Santa Groce, col qual nome in que paesi s' intende quel Cocissis di Luc-ca, che comunemnte Volto Santo si appel-la, e che sino nel secolo decimo era in gran venerazione. Elessero questo luogo perchè forse intorno alla Chiesa di S. Tommafo era maggior copia di cafe e di abituri . effendovi di più un porto dell' Arno, come diffi nel mio Viaggio Pref. pag. XLII. Dal nome di questa Chiesa diedero il nome al nuovo Castello, che su fatto di figura perallelogramma, con ampia strada in mezzo, tagliata ad angoli retti da dieci altre contrade, con una piazza allato alla Chie-fa; e lo cinfero di forti mura con fossi intorno, e con torre fopra ciascuna delle due porti maeftre, e quattro altre torri

 $D_3$ 

ottangole fulle quattro cantonate della Terra beche era la maniera di fortificare in que tempi; e presero un arme od insegna, colla quale sembra che dichiarassero volere effere neutrali co' Fiorentini e co' Pifani , poiche la composero quasi dell'Armi di quelle due Città , vale a dire d' una mezza Croce e mezzo Giglio, uniti infieme . Certamente, che lo non trovo, che in que' tempi Santa Croce fi affoggettaffe ne n' Fiorentini , ne a' Lucchefi , ne a' Pifani ; ma fembra , che almeno ful cominciamento foffe indifference e fi governasse con sue leggi e suoi costumi; benchè dopo al. Vicario Imperiale di San Miniato si pretele soggetta, come si ve-drà nel proseguimento. Fu quetta divisa in quattro quartieri, e ne fu affegnato uno a ciascheduna delle Parrocchie, le quali di più nella Chiefa di Santa Croce ebbero ciafcuna il suo Altare, siccome si vede nel mio Viaggio a pag. 296. 300. 304. In che tempo preciso Santa Croce prendesse forma di Caftello, e fosse cinta di mura , non si fa; fe non che vi è memoria, che circa al MCCKX. fi fortificaffero di mura e torri diverse Terre del Valdarno di forto, come diffi nel mio Viaggio pag. 378. Si sa in oltre di certo che Santa Croce non si trova mai neminata in Carte avanti il MCCL, come ivi pure offervava a pag. 376. Intanto il Monastero di S. Salvadore di Faceschio si rendeva più celebre, mentre nel seguente anno

# MCCXVI.

Onorio III. concede Bolla a favore de' Vallombrosani, ed enumerando i loro Monasterii sece menzione ancora de' Monasteri di Futecchio e di Cappiano; de' quan Monasteri è memoria pure in Bolla d' Innocenzio III. dell'anno Melle, conceduta a' medesimi Vallombrosani, e riportata da me al Cronico de' Pantessici di Leone Vrhevetano nel Tomo II. delle Deliciae Bruditorium, benche per errore sia stato ivi tralasciato Futecchio. La Bolla di Onorio è nel Bollario Vallombrosano, il quale molto più savari il. Monastero di S. Satvatore di Facecchio nell'anno

# MCCXVII.

Poiche gli concede Bolla, colla quale gli confermo cutti i privilegi, e tutti i beni, fondi, e ragioni; e la quale è da me stata citata più volte nel mio Viaggio, e spezialmente a pag. 807. In questa Bolla dunque (1) esi-

(1) Honorius Episcopus Servus Servorum Dei Dilectis filits Ioanni Abbati Ficiclonsis Monasterii eiusdemque Fratribus tam presentistente nell' Archivio delle Monache di S. Chiara di Lusca, conferma il Papa tutti i privilegi concessi a questo Monastero da' Papi suoi predecessori, e poi tralle altra gli

& follicitudo ex iniuncto nobis Apostolatus officio follicitudini noftre immineat, illis tamen que specialiter ac familiariter ad Romani Pontificis ordinationem fpectare nofcuntur amplionos convenit charitatis fludio imminere a Quapropter, dilecti in Domino Filii, vestris iuftis postulationibus clementer annuimus & prefacum Monasterium Sancti Salvatoris Ficiclenfis, in quo Divino mancipati estis obsequio ad exemplar predecessorum nostrorum felic. record. Gregor. VII. Vrbani II. Pafchalis , Callifti , Eugenii, Anaftafii, Hadriani, Alexandri, Lucii, Celestini, & Innocentiis Romanorum Pontificum , fub B. Petri & noftra protectione fuscipimus, & presentis scripti privilegio communimus. Statuentes ut quafcumque poffesiones, quecumque bona, idem Monafterium in prefentiarum jufte & canonice poffider, aut in futua rum concessione Pontificum, largitione Regum vel Principum, oblatione Fidelium, feu alijs auftis modis prestante Domino poterit adipisci, firma vobis veftrifque fuccefforibus & illibata permaneant . Insuper hec propriis exprimenda vocabulis. Baptismalem Ecclesiam B. Ioannis Evangelifte cum pertinentiis fuis . Capellam de Cariana . Capellam de Conflentis. Capellam de Petriolo. Monasterium de Capiano. Capellam S. Viti cum omnibus ad illam pertinentibus. Capellam S. Thome cum omnia bus

1280

gli conferma tutti i beni e fondi, e nominatamente la Chiefa Betrifmale di S. Gioponni Evangelista; che io credo effere quella di Futetchio, che in oggi è la Piere for-

bus pertinentiis. Quidquid haberis in Morrona & Collina . Plagias quas habetis iuxta Arnum & Inffanam " Quidquid Comites Lotharius, Bulgarellus, Cadulus, Vguccio, & Vgo, vestro Mona. fterio rationabiliter contulerunt. Capellam S. Laurentii de Nucicule. Capellam de Sufflano, & Decimas, quas Henticus Imperator Romanorum de arvis fuis, quae habebat in ouria vel diftricto de Ficiclo, veftro Monafterio rationabia liter contulit, & feripti fuo privilegio confirmavit . Preterea concordiam five conftitutio. nem inter antecessores vestros & Plebem Si Genesii super Ecclesiam de Grimagneto a predeceffore noftro fel. mem. Papa Callifto factant & fui fcripti pagina roboratam, ficut in eius Privilegio diftinaum eft, vobis mihilominus confirmamus. Sane predlorum five allodiorum veftrorum Decimas a b. mem. Gotardo Lucano Episcopo vobis indultas vobis vestrifque successoribus fine questione aliqua permanere fancimus. Decernimus etiam ut nec Episcopo vel Archiepiscopo cuiquam aut corum Ministris liceat ipfum Monafterium aut eius Monachos, nec adiacentes Ecclesias de Salamarzana cum Capellis fuis, vel Presbyteros ab Abbate inibi conflitutos, preter Romani Pontificis conscientiam excommunicare aut interdicere. Chrisma vero, Oleum Sanctum, confecrationes Altarium feu Bafilicarum, ordinationes Monachornm feu

fotto il titolo di S. Gio. Batifia, o almeno ad essa era contigua; La Cappella di Catiana, della quale ho parlato nel mio Viaggio a pag. 366. 368. 379. ec. La Cappella di Confien-

Clericorum, qui ad facros Ordines fuerint promovendi, a quocumque malucritis Catholico fuscipietis Episcopo . Sepulturam quoque ipfius loci liberam effe decernimus, ut corum devotioni & extreme voluntati , qui fe illic fepeliri iudicaverint, nifi forte excommunicati vel interdicti fuerint, nullus obfiftat . Salva tamen iustitia illarum Ecclesiarum a quibus mortuo. rum corpora affumuntur. Obeunte vero te nunc eiusdem loci Abbate, vel tuorum quoli. bet fuccefforum, nullus ibi qualibet fubreptione aftutia feu violentia preponatur, nifi quem Fratres communi confensu, vel pars fanioris confilii fecundum Dei timorem & B. Benedicti Regulam providerint eligendum. Electus aurem ad Romanum Pontificem benedicendus accedat . Porro nec ecclefialtica nec feeularis Potestas fuper locum ipsum potentiam aut dominium exercere prefumar, & iuxta fupradictorunt predecessorum nostrorum Romanorum Pontificum Constitutiones ab omnium hominum jugo libere fub Apostolice Sedis tantum iure ac ditione permaneat . Sitque semper eius filiis refugii portus & domicilium fecuritatis, ut ex eo proximis & forma virtutum & lumen effulgeat charitatis. Decernimus ergo ut nulli hominum liceat prefatum Monafterium temere perturbare aut eius possessiones auferre vel ablatas retinere minuere feu quibuslibet vexatioci, che io credo essere vicino al luogo, che in oggi si dice di Bassa; La Cappella di Pesriolo, della quale pure ho savellato nel detto Viaggio pag. 3 63: 371. Il Monastero di Cab-

mbus fatigare, fed illibata omnia & integra conferentur corum, pro quorum gubernatione ac fubitentatione concessa funt ufibus omnimo. dis profutura, falva Sedis Apostolice auftoritate. Si qua igitur in futuram Ecelefiaftica fecularifque persona hanc noftre Conftitutionis paginam feiens contra eam temere venire tempraverit fecundo terriove commonita, nifi reatuin fuum digna fatisf etione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat reamque se Divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, & a Sacratissimo Corpore & Sanguine Dei & Domini Redemptoris nostri Iefu Christi aliena fiar, atque in extremo examine diftricte ultioni fubiaceat . Cunctis aurem eidem loco fua iura servantibus fir pax Domini nothei lefu Chrifti quatenus & hic frudtum bone actionis percipiant, & apud diffrictum Iudicem premia eterne pacis inveniant . Amen . Amen. Amen.

Signum Domini Honorii Pape III. S. Petrus. S. Paulus: Perfice gressus meos in semitis tuis.

Ego Honorius Catholice Ecclesie Episco-

Ego Nicolaus Tusculanus Episcopus.

Ego Guido Prenestinus Episcopus. Ego Pelagius Albanensis Episcopus.

Ego Cinthius Portuenlis & S. Rufine Epife.

Cappiane, del quale ivi ho tanto discorso a pag. 804. fino a 874. La Cappella di S. Vito fopra commemorata ; La Cappella di S. Tommafo, della quale fi veda il mio Viaggio a pag.

Ego Leo Tit. Sance Crucis in Hierufalem

Presb. Cardinalis ss.

Ego Petrus S. Pudentiane Presb. Cardinalis ss. Ego Robertus Tit. S. Stephani in Celio

Monte ss.

Ego Sixtus Basilice XII. Apostolorum Presb. Cardinalis. Ego Thomas Tit. S. Sabine Presb. Cardi-

malis . Ego Ioannes Tit. S. Praxedis Presb. Car-

dinalis. Ego Guido S. Nicolai in Carcere Tulliano

Diac. Cardinalis. Ego Octavianus Sanctorum Sergii & Bacchi

Diac. Cardinalis. Ego Gregorius S. Theodori Diac. Cardi-

nalis . Ego Rainerius S. Marie in Cosmedin Diac.

Cardinalis. Ego Romanus S. Angeli Diac. Cardinalis. Ego Stephanus S. Adriani Diac. Card.

Ego Egidius Sanctorum Cosme & Damiani

Diac. Cardinalis.

Datum Laterani per manum Rainerii S. R. E. Vicecancellarii XV. Kalendas Maii Indictione fexta, Incarnationis Dominice anno MCCXVII. Pontificatus vero Domini Honorii Pape III. anno primo.

354. Ciò che ha in Morrona e in Collina, cioè nelle Colline di Pisa. Le piagge, che ha lungo l'Arno, e lungo la Guisciana. Ciò che gli hanno donato Cadulo e gli altri Conti di Fuseschio. La Cappella di S. Lorenzo in Nocicchia. La Cappella di Soffiano es. Nel

## MCCXVIII.

Il medesimo Onorio in sua Bolla diretta a Sosfredo Vescovo di Pistosa appresso il Vgbelli, conserma a questo Vescovo tralle attre la Cappella di Capraia, la Cappella dello Spedale di Rosaria, e la Pieve di Massa, che è Massa Piscatoria, o d'Ostrario, della quale ho parlato nel mio Viaggia a pag. 799. ed altrove, siccome parlai in altra parte, e più volte, di Rosaria, due luoghi presso al Padule di Fuccichio. Nell'anno poi

#### MCCXX.

Nacque in Siena il B. Ambrogio Sanstani dell' Ordine de' Predicatori, come si può vedere appresso D. Silvano Razzi nelle Vice de' Santi e Beati Toscani. Niuno si mazzavigli, se in questa Storia farò menzione di molti Servi di Dio, che illustrarono la Toscana nel secolo decimoterzo; poichè volendo io ragionare principalmente della

1294

B. ORINGA CRISTIANA, voglio nello stesso far vedere, come questo secolo su fecondo di Santi, i quali poterono effere tanti esemplari di virtù a questaB. Vergine, siccome ella a loro, i quali sembrano effere stati opposti dal misericordioso Iddio al torrente dell' iniquità, che inondò quell'etade, con tante empierà, crudeltadi, scandali, e corruttele, che è un orrore a sentirne l' Istoria. Nel

#### MCCXXI.

Corrado Vescovo Metense e Spirense. Cancelliere della Camera Imperiale, e Legato in tutta Italia, e Vicario di Tofcana, fi ritrovò in Fuceccbio , dove concedè agli Opezinghi e Cadolinghi alcuni Feudi, come si vede in Diploma appresso il Gamurini Vol. I. pag. 287. I Feudi furono il Castello di Cerreto, e Saviano, colle Corti e pertinenze loro; ed in oltre confermò loro la Corte di Marti, che era loro antica poffessione, col Castello e Cappella di S. Martine, che già era flate confermata loro dall' Imperadore Octone IV. nel MCCIX, insieme con molte Terre e Castella, con Diploma dato in Fuliene fotto di xIV. Settembre Indizione XIII. E quì è da avvertire, che la famiglia Opezinga fi chiamava in antico Cadolinga , perchè si crede un ramo de' discenden-

denti da Cadolo, del quale ho difcorfo tento nel mio Viaggio a pog. 874. e seg. e che sembra discendere da un altro Cadolo, it quale nell' anno xiv. di Defiderio Re de' Longobardi fe donazione alla Chiefa di S. Regolo di Lucca, come narra il lodato Ga-murrini alla pag. 284. Questo ramo de' Cadolingbi, che fu derto poi Opezinghi, dallo spesso mettersi i nomi d' Opizo, ebbe la Signoría di Calcinaia fino ab antico, e di altre trenta Terre nello Stato Pisano, come fi conosce da' Diplomi, di Federiga I. Imperadore, dato questo nel MCLXXVIII. e di Ottone IV. del quale ho fatto menzione quì fopra, e da Carta del MCCLXXXV. riportata dal citato Gamurrini ; ficche la coguazione de' Conti di Fucecibio, de' quali cessai di parlare poco dopo al MCL. si è continuata negli Opezingbi, famiglia che efifte ancora nella Città di Pifa. Nel

## MCCXXII.

S. Verdiana di Castel Fiorentino, dopo essere stata in qualità di serva alcuni anni con un suo ricco parente; e dopo essere stata più di trenta anni rinchiusa in piccola cella, passò alla gloria del Paradifo, seguendo miracoli intorno al suo cadavere. Fu molta la divozione, che quindi ebbero a lei i popoli circonvicini, e vedremo a serie suo cadavere.

1296

Ino tempo la B. ORINGA CRISTIANA andare a vifitare il fuo facro deposito. Ma mentre si conforta la Toscana nella gloria de' Santi, si turba ancora e si affligge per cruda guerra; poichè in questo anno medesimo MCCXXII. feguì batteglia tra i Fiorentini e i Pisani, a Castel del bosco, colla peggio de' Pisani, come serive Giovanni Villani Lib. VI. Cap. III. Non si sa però, che da questo seguiste danno alcuno agli abitanti la destra dell'Arno per la vicinanza, onde intenti a'negozi di pace, nel

#### MCCXXIII.

Bonaffare del q. Bonaffede, e la sua moglie Benevenuta, venderono a Bellaudino e Alcherola figliuoli del quondam Pellegrino, un pezzo di tetra posto dentro i consini della Villa di Santo Vito, dove è Vigna Maggiore. Il Contratto è satto nella Villa di Santo Vito, presso la capana de' venditori, come si dice in Carta dell' Artivio delle Monache di Santa Croce. Così pure nel

## MCCXXIV.

Franco del q. Bovone vendè a Bovone del q. Belioccio otto affittali g. al dritto affitto dell' Abazia, cioè, di quella di Fracecchio, i quali consistevano in un pezzo di di terra posto dentro i consini di Faceschio, luogo detto la Mavetrice. Il Contratto è celebrato in Faceschio, come costa da Carta dell' Archivio delle Monache di S. Crose: E in questo stesso anno Paganello del q. Pellegrino di Santa Croce, vende a Bellandino suo fratello, di cui si è fatta menzione qui sopra, tre pezzi di terra possi dentro i consini della Villa di Santo Vito, come apparisce da Carta del detto Archivio. Intanto esirca 1' anno

#### MCCXXV.

Morì Roberto Vescovo di Lucca, il quale era stato eletto nel MCCX. e vide a' suoi tempi i Pisani invadere lo Stato Lucchefe, e togliergli molte Castella. Impetrò questi da Ottone IV. Imperadore la conferma di tutti i privilegi alla sua Chiesa; e su tanto animoso, che passò in Oriente con una galera armata a sue spese contro i Turchi, per assistente all'assedi di Damiasa; come si può vedere appresso l'Vgbelli, che dice essere stato eletto in suo luoga Maestro R. Nel seguente anno

#### MCCXXVI.

Federigo II. Imperadore ritrovandosi in Sanminiato nel mese di Luglio, concedè a savore del Monastero di Faccachio, e al E fuo Abate Giovanni, un Diploma (1), col quale gli conferma i privilegi concedutigli da Errico VI. Imperadore, fuo Padre, con tutte l'efenzioni e immunità da lui accordategli; e di più gli conferma tutti i beni datigli da' Conti di Fuceschio, Cadulo,

Le-

(1) In Nomine Sante & Individue Trinitaris. Fridericus Secundus Divina favente elementia Romanorum Imperator femper Auguftus Hierusalem & Sicilie Rex . Cum omnibus Ecclesiis longe lateque per Romanum Imperium constitutis Imperiali nobis competat provisione consulere, & eas genetaliter & omnibus fuis iustitiis gubernare, benignius & fpecialius circa commodum & augmentum Ecclesiarum illarum debemus aciem dirigere mentis noftre, que specialiter ad dominium Imperii pertinent, & eius folo patrocinio fulciuntur . Eapropter notum fieri volumus universis nostris fidelibus per Imperium constitutis presentibus & futuris, quod accedens ad presentiam noftram Ioannes Venerabilis Abbas S. Salvatoris & S. Marie de Ficiclo fidelis nofter presentavit Celsitudini noftre unum Privilegium & unum Scriptum eidem Monasterio a dive memorie quondam Imperatore Henrico Patre nostro indutta, supplicans nobis quod tam Scriptum quam Privilegium fupradicta, & quidquid continetur in cifdem , Monafterio confirmare nostra Serenitas dignaretur . Continet enim in Scripto qualiter predictus Imperator Pater nofter intuitu pietatis divine conLotario, Bulgarello, Vguccione, e Vgolino, de' quali Conti tanto ho parlato nella terza Parte del mio Viaggio; e tra questi beni vi è il Monastero di S. Bartolommeo di Cappiano, del quale ivi pure ho affai favellato; la Chiefa di S. Marcino di Catiana, la E 1 Chie-

concessit Henrico quondam Abbati & Monafterio supradicto, ut liceat eidem Monafterie Decimas universas terrarum & novorum agrorum fpectantium ad Curiam de Ficiculo & eius diftrictu, percipere & habere . Et in Privilegio continetur, qualiter idem Pater nofter Monasterium ipsum cum omnibus possessionibus suis acquisitis & acquirendis pie exemit ab omni diftrichu ditione vel angaria alicuius magne vel parve persone. Et statuit firmiter ut nullus presumar de possessionibus eius datis vel relicis a Comitibus Imperatoris fidelibus scilicet Kadulo Lothario Bulgarello Vguizone & Vgolino, five a quibuslibet aliis hominibus ram in Ecclesiis, videlicet Monafterio S. Bartholomei de Capiano cum omnibus pertinentiis fuis tam in terris quam in aquis, Ecclefia S. Martini de Catiana, Ecclefia S. Viti cum omnibus carum pertinentiis & posseffionibus; quam Castellis Villis & filvis cum pifcationibus, scilicet Sepe de Riviana cum molendino & cum decem & feptem ftarioribus terrarum, que funt ex finifira parte fluminis iuxra Sepem; & duabus partibus unius Sepis, que est posita supra pontem de Capiano, atque in portu vel navigio Arni & in plaChiesa di S. Vito, la pesca della Siepe di Riviana col mulino, e la Siepe di Pignano nel fiume Guisciana, del quale ho molto discorso ivi a pag. 726, e seg. Annulla di più ogni pegno, permuta, e alienazione fatta dall' Abate Gregorio, che fu dis-

plagiis & in falictis, que quoquomodo per illuvionem fluminum undique accrescunt, quid diminuere seu rapere vel etiam inquietare five molestare vel aliquo modo audeat difvestire . In codem Privilegio continctur qualiter idem Dominus Imperator Pater nofter pro maiori commoditate ipfius Monafterii caffavit penitus & deduxit in annullatione, quamliber iniustam impignorationem, vel quamdam commutationem seu alienationem bonorum Monafterii fupradicti , que Gregorius quondam Abbas male vivendo aliquibus personis fecit, seu in ipfius Monasterii preiudicium attemptavit . Nos igitur supplicationibus Abbatis predicti benignius inclinati, illius intuitu, per quem feliciter vivimus & regnamus, ob remedium animarum Augustorum Progenitorum nostrorum, Scriptum & Privilegium fupradicta & quidquid continetur in eis, predicto Monafte. rio in perpetuum confirmamus. De abundantiori quoque gratia Celfitudinis nostre concedimus & mandamus ut nulla prescriptio centum annorum nocere debeat iuri Monafterii fupradicti . Concedimus etiam Abbati & Conventui eiusdem Monafterii iurisdictionem executionem & liberam coactionem ha-

bere

dispatore de'beni di quel Monastero, come si vede ancora dalla Carta da me riportata nel citato Viaggio a p. 355. Tra i testimoni di questo Diploma è Reginaldo Duca di Spoleto, e Legato di Toscana; del qual Diploma discorsi ancora nel detro mio E 3 Viag-

bere civilium cum hominibus ipfius Monafte. rii. Concedimus etiam ut habeat Sepem de Pignano in flumine Iuxiane ita altam, quod posit omni tempore molendinum habere fecundum quod temporibus Divorum Augusto-rum Friderici Avi & Henrici Patris nostri habere consueverunt. Quod etiam Monafte. rium ipfum libere possit edificare five conftruere fine licentia Abbatis five Conventus pfius . Hec aurem omnia predicto Monaste. irio concedimus & confirmamus falva in omnibus Imperiali iustitia dignitate fimiliter & honore. Mandamus igitur & inhibemus firmiter ut nulla persona alta vel humilis Ecclesialtica vel secularis contra presentem concessionem & confirmationem nostram Monasterium ipsum impedire audeat vel vexare . Quod qui presumpserit indignationem nostram & penam quinquaginta librarum auri fe noverit incurfurum ; medietatem Camere noftre, & reliqua paffis iniuriam exfolvenda . Ad hoc autem concessionis & confirmationis robur perpetuo valiturum prefens Privilegium ficri iuffimus Celfitudinis noftre figillo munitum: Huius vero, rei teftes funt .. Lando Reginus Archiepiscopus dilectus familiaris; PiViaggio pag. 255. 743. 808. ed eliste appresso le Monache di S. Chiara di Lucca. Ma mentre l'Imperadore benefica le Chiese, la Chiesa non aspetta da lui savori, e intanto nel seguente anno

#### MCCXXVII.

Morì R. Vescovo di Lucca, e gli succede Opizone, come si vede appresso l' Vegbelli. Questo Opizone non è messo nel Catalogo de' Vescovi dal P. Gramatica nella sua Guida Sacra alle Chiefe di Lucca, e tralascia pure coll' Vgbelli il Vescovo Rodolfo.

storien Vulterranus, Massen. Florentinus Epifeopi. Frater H. Magister Domus Teutonicorum in Iorlid. Reginaldus Dux Spoleti Tuscie Legatus. Comes Siffridus de Vienna, & alii quamplures sideles nostri.

Signum & Domini Friderici Secundi Invictissimi Romanorum Imperatoris semper Au-

gusti Hierusalem & Sicilie Regis

Acta sunt autem hec anno Dominice Incarnationis MCCXXVI. mense sulli, decimaquarta Indictione, imperante Domino no-stro Friderico Secundo Dei gratia invictissimo Romanorum Imperatore semper Augusto, Hierusalem & Sicilie Rege. Imperii eius anno sexto, Hierusalem primo, & Regni Sicilie vigesimo nono feliciter, Amen.

Datum apud S. Miniatem anno menfe &

indictione prescriptis.

fo, che viveva nel MCXIII. e seguente, come si può vedere nel mio Viaggio a pag. 1125. 1133. Ma a Giovanni Abare di Faceschio si danno dal Papa commissioni nel seguente anno

### MCGXXVIII.

Poiche si legge appresso l' Ammirato ne' Vescovi Fiesolani, che Gregoria IX. Papa feriffe agli Abati di Ficeccbio, e di Elmo, questi della Diogesi Volterrana, quelli di Lucca, e commesse loro, che in ogni cafo, che Giovanni Vescovo di Firenze, dopo quindici giorni, che gli faranno state prefentate le Lettere, non metta in possesso della Chiefa di Santa Maria in Campo il Vescovo di Fiesole, a cui il Papa l'ave-va conceduta, lo facciano eglino, non ostante qualsivoglia contradizione e appello. Questo Breve è dato in Laterano III. Idus Ianuarii , il primo anno del suo Pontificato; e così la concessione di detta Chiesa venne fatta ad Ildebrando Vescovo di Fiesole. Non mi voglio scordare di dire con questa occasione, che io ho un Sigillo di bronzo, che ha nell' area un Santo, che fiede in atto di benedire, e tiene nella finistra un libro ; fotto vi è una figura genuflessa in atto di orare colle mani giunte e alte; e intorno vi è scritto:

# S. GVARDIANI. FRM. MINOR. DE FICECLO.

Questo su trovato nel Vingone, vicino a Firenze, e sa posseduto dal Pittoreggi di Cafset Fiorentino, Priore della Chiesa di Trefanti, uomo intendentissimo dell' Antiquaria, motto alcuni anni sono; il quale me ne sece un regalo; e ora l'imprimo qui sotto. Nel



## MCCXXX.

Nacque la B. Nera Tolomei di Siena, Domenicana, e in questo tempo pure siorivano in santità il B. Giovanni Parenti da Carmignano, e il B. Guido o Vito da Cortona, ambedue discepoli di S. Francesco, che di fresco era morto, cioè nel MCCXXVI. E in Firenze didicono, che seguisse il miracolo famoso della conversione in Sangue visibile d' una gocciola di vino confacrato lasciata per inavvertenza nel Calice da un certo Prete Vguiccione, nella Chiefa di S. Ambruogio. come ferive Giovanni Villani nel Libro VI. della fua Cronaca Cap. VIII. Ma mentre Iddio conforta i cuori de' suoi fedeli con queste dimostrazioni della sua bontà, punifce ancora i peccati degli uomini co' meritati gastighi, ed il Valdarno di sotto gli avea già provati nel saccheggio dato da' Pistoresi ad alcune sue Castella, onde è che in questo stesso anno adi xiii. di Marzo giuniero a Pifloia Lettere di Federigo II. Imperadore. presentate al pubblico Configlio per mano di Everardo d' Effat . detto ancora De Lutra . Castellano di Sanminiato, e Vicario Imperiale in Toscana, per le quali l' Imperadore si doleva, che i Pistoresi col loro efercito avesfero guasto, depredato, e faccheggiato, alcune Castella del Valdarno con occisione di molta gente; e che avessero occupate altre Castella del Lucchese, raccomandice a Sua Maestà da' Lucchesi ; il perchè Everardo ordinò da parte dell' Imperadore, pena la sua disgrazia, che i l'istorefi restituissero a' Lucchesi i prigioni, bestiami, e le altre cose rapite loro ; e che pagaffero loro lire dugento per rifar1306 farcimento de' danni dati, come ferive Michel Angelo Salvi nelle Storie di Piffoia. Ma le punizioni continuarono ancora nell'anno

#### MCCXXXI.

Poichè avendo il popolo di Lucca fat-to non so che contro la Chiesa Romana, e contro il suo Vescovo Opizone, Gregorio IX. lo scomunicò, privò la Città della dignità Vescovile, e i Canonici della Cattedrale della facoltà di portare la Mitra; e levato il Vescovo Opizone, diede l' amministrazione di quella Diogesi a Ardingo Vescovo di Firenze, come si vede dalle Lettere di quel Papa riportate dall' Vghelli; e il Vescovo Opizone morì in questo steffo anno. Morì ancora in questo anno la B. Diana di Santa Maria a Monte in età di anni XLIII, e il suo corpo su sepolto nella Chiefa di S. Dalmazio di quel luogo. come scrissi nel mio Viaggio pag. 658. e così il Valdarno andava di tempo in tempo spargendo odore di gran fantità ne' suoi abitatori, de' quali si trova, che nel

#### MCCXXXIII.

Bonaccorfo di Buccione vendè a Gerardino q. Cicoli de Marthana &c. Asum in pendiis Castri Ficethi in strada publica, co-

1307

me si vede da Cartapecora appresso la Monache di S. Crose. In questo anno pure il B. Alesso Falconieri si converti a Dio, cogli altri sei Beati, Bonfigliuolo Monaldi, Bartolommeo Amidei, Buonagunta, Manesto dell' antella, Sostegno Sostegni, Ricovero Vguccioni, tutti Fiorentini, i quali furono i fondatori dell' Ordine de' Servi di Maria. Nel

#### MCCXXXVI.

Perfetto di Baldinetto sece un legato per mantenimento del Ponte di Fucciono, come costa da Carta rogata da Ser Ciabutio segnata LL. 17. dell'Aribivio Archiepis opuse di Lucca su messa fotto la giurissizione del Vescovo di Firenze, su finalmente eletto e consecrato da Gregorio IX. Vescovo di Lucca Maestro Guercio Tessa di Siena, il quale ottenne dal medessimo Pontesse, che sosse considerati l'uso della Mitta a' suoi Canonici, e per se e i suoi successori il potere usare la Croce e il Pallio, come si vede appresso l'Yghelli. Parimente nel

#### MCCXXXVII.

Il medesimo Papa Gregorio comandò a' Pisani, che rendessero al Vescovo di LucIsaca, alcune Castella e luoghi, che, nel rempo della guerra co' Lucchesi, gli aveano occuparo nelle Colline, cioè i Castelli di Montopoli, di Pratiglione, di San Gervafio, di Montecastelli. di Palaia, e la metà di Colliculi (forse Collegoli) Tepinno, e Toiano, siccome avea sopra ciò giudicato il Cardinal Legato, che su poi Papa Clessino III. E di questa cosa ne scrisse Papa Gregorio ancora all' Arcivescovo di Pisa, come si può vedere appresso il Rainaldo a questo anno n. XV. In questo anno pure lo stesso di Gregorio IX. confermò i beni alla Badia di Settimo, tra' quali sono nominati ancora quei in Carte de Ficcebio, appresso l'Vgbelli ne' Vescovi Fiorentini. Nel

#### MCCXXXVIII.

In Santa Maria a Monte nella Chiesa di S. Dalmazio, alla presenza di Lamberto di Guidone, e di Cristiano di Ruberio di quel Castello, Giurisperito, e d' Ildebrandino d' Eurigo Cigoli, e di Niccoletto Folianozzo da Pisa, il Conte Raniero di Bolgari, e i Conti Guelso di Donoratico, Alberto di Segalari, e Bonifazio di Donoratico, e tutte le altre persone di casa della Gberardesca, e Pictro Giudice, o Re d' Arborca in Sardigna, e Vgolino, Gottifredo, Guglielmo, Git-

1309

Gisberte Visconti ; e Francesce detto il Fabro, e tutti i lor fedeli e partitanti, per loro Procuratore : Gerardo e Guido figli di Ranieri Bovo, per fe, e per tutti quei di cafa Gualandi, e loro partitanti : Gherardo di Guiniobollo per fe, e per Ranuccio Benetti, e pe' suoi figliuoli, e per Ferrante di Benetto, e per tutti quei della cafa di Sesmondo, e loro attenenti; e per Ermanno da Porcari, e per Lambertuccio Ca-feinio, e pe' Capitani della Compagnia nuova fatta in Caglieri detta Della Gamurra , e per tutte le persone di derta Compagnia, e spezialmente per Opezino da Ripa-fratta, e Vgolino e Ranieri della Sassetta, e loro figli; e per Saracino d' Albizzo Capitano della Compagnia della Concordia, e per tutte le altre Compagnie di Pifa, che quì si nominano; e pel Signor Guaterotto Capitano della Società di Concordia di Pifa ; e pel Comune di Vico, di Buti, di Calsinaia, e per gli Opezingbi e Cadolingi; e pel Piviere di Cascina, e di S. Lorenzo delle Corti, e per tutti gli uomini del Valdarno, e pe' Comuni di Peccioli, di Montefoscoli, di Laiatico, di Morrona, e per tutti gli uomini di Valdera; e pe' Comuni di Montopoli , di Palaia , di Vada , e di Rafignano, e per tutti gli uomini delle Colline : e pel Comune di Bibbona, e per tut-

1310 te le persone del Seftiero del Monte di Valatferibio, e pel Comune di Ripafratta . e per tutte le persone di Valdiferchio : e per Vgiccione Conte di Campiglia, e per Guglielmo di Biferno, e per le persone di Suphereto , e per i Vifdomini di Muffa , e per Costevecibia di Rabbito, e per trrico Cenciano, e per li uomini di Calci , e di Montemagno, e di Caprona, e del Capitanator di Piemonte; e pe' nobili uomini figli di Vbaldo da Bagno, e figli di Raimondo di Verfilia, e pe' Signori di Corvara, e pe' Signori di Coftello , e pe' Signori Guelielmo Marchele, d' Andrea , e Bartolummeo d M fa, e Currado Marchele detto di Tulea, e pel Comune di Maffa, e pe' Signori Indebrandetto da Trebbiano , e Gerardo . e Artipreito, e pe' Signori di Garfagnana, e pe' nobili Guglielmo di Pedori, e Guglielmo di Gufagnana, e Ildebrandino di Cariciano . e Guelielmo di Sala , e per tutte le persone di Bogano , di Montemagno , di Camaiore . di Verfilia, di Lunigiana, e di Garfagnana; e pe' nobili Amerigo e Errigo di Pescia, e per tutti gli uomini di Valdineure, e pel Comune della Città di Maffa, e di Maremma; e pe' pubili Orlando Ruffich. e lacopo Ripa, e l'edice di Correfe, e Ildebrandino di Manrino, Cittadini Lucchen, e per tutta la Città di Lucca, e fuo diffretto; e per Vgoline

lino da Ficecchio, e per Napoleone, e pel nobile Vgolino di Bertoldo; e pel nobile Rainaldo Syarfibe di Colle , e tutti di Colle ; e pel nobile Guglielmo de Prata, e per Pennacchio di Peretto, e per tutti quelli della Contea Itdebrandesca, e di Maremma, e tutte le persone della Città di Pifa, e suo diffretto, e gli aderenti e fautori, e attenenti a tutti i fuddetti da una parte ; e dall' altra parte Sigerio d' Vgolino Schiacciati , e Galgano di Eldido Visconte , e Lamberto di Paganello, Capitani de' Visconti Maggiori, e della loro parte, e per Monaco Visconte affente, e per Galgano d' Vgolino , e Vguccionello , e Alberto di Sigerio Pancaldo, e Gisberto suo fratello, e Bernardo Giudeo, e Gottifredo fuo figlio, e F. Cap. di Giotto, e Gottifredo figlio di Guglielmo, e Vbaldo, e Lamberto, e Eldizio di Alberto Pefcia, e Francapane d' Eldizio , e Gottifredo d' Ildebrandino Giuntavalle, e il suo fratello, e Ildebrandino Casampisa, e il suo figliuolo, e Raismerio di Gerardo Folcin. e Posavalle d' Albertello Visconte; e per l'illustre Sig. Vbaldo Visconte Giudice di Gillura e di Torri, e per tutti quei della cafa de' Visconti, e loro partitanti; e per tutti e ciascuno degli uomini della Città di Pifa, e fuo diffretto, e loro fautori e legusci, e amici o confederati de' Viscon-

ti; concordano tutti una parte e l'aitra o da per le, o pe' loro Procuratori, di rimettere ne' seguenti arbitri eletti da loro tutte le liti, controversie, guerre, e inimicizie, che il predetto lacopo di Biferno ha per la parte de' Visconti Maggiori, e per occasione di detta col Comune di Pifa, e col Magnifico Sig. Ranieri Conte di Bolgberi e il partito loro; e così fanno il Conte Rodolfo di Capraia, figlio del Conte Guido Borgognone, e Guelfo da Porcari figlio d' Vgolino, per se e fuoi conforti, e come procuratore d' Orlandine del q. Vgolino da Porcari, a far compromesfo, fuorche per la discordia e lite, che ha, o è per avere, col Signor Ranieri Conte di Bolgberi, per cagione di Massa e della fua Corte, che aveva in essa il Sig. Guglielmo Marchese e Giudice di Coglieri, la custodia delle quali fu commessa dal Sommo Pontefice allo stesso Orlandino; e Malpiglio di Sanminiato per le, suoi figli, conforti, e fautori ; e il Conte Ridolfo fuddetto, e Lamberto Solfa del q. Lotterio da Ripafratta, Tutori di Giovanni d' Vbaldo Visconte, compromessero dico tutte le loro differenze e liti in F. Gualtieri Priore 'de' Frati Predicatori di Pifa, e ne' nobili uomini Gualtieri da Calcinaia ( questo è de' Cadolinghi, de' quali ho parlato fopra all' anno MCCXXI. ) e Veuccione da Caprona ;

e questi per la loro parte: per la parte poi del Comune di Pisa, e degli altri del suo partito sopra indicati fu consendel suò-partito sopra indicati su consentito parimente negli Arbitri suddetti, con Instrumento distinto, fatto nello stesso giorno e luogo, nel quale si dice tralle altre, che era Potestà di Pisa il Conte Tegrino Palatino di Toscana; e quì pure si nominano Vbertuscio, Napoleane, e Vbaldo di Fitecchio, con tutti quei della casa de' figliuoli del q. Tado di Fitecchio. I suddetti Arbitri poi in questo stesso. Il suddetti Arbitri poi in questo stesso di viti, di Novembre laudarono e senzi senzi senza calla consenziata con sella consenziata con sella consenziata. tenziarono nella causa, condannando il Comune di Pisa a pagare al Conte Rodolfo. di Caprasa lire quattromila di danari Pifani minuti, nello fpazio di tre anni, per rifarcimento de' danni fattigli , e prescrivendo altre patticolarità. La sentenza su letta in Pisa nella Chiesa di S. Giusto di Perlastio, presenti Gualtieri, e Sigerio, e Ermanno Frati Predicatori, e Roberto Giudice di Santa Maria a Monte, Questi tre Strumenti si conservano originali nell' Archivio del Monastero de' Cisterciensi di Firenze, ed io gli ho fatti stampare nella mia Istoria Ecclefiastica Fiorentina p. 475. e feg. Ma notizie non meno celebri , nè meno recondite, e sinora per la maggior parte non pubblicate, mi somministra l'anno seguente

#### MCCXXXIX.

Nel quale Gregorio IX. a di v. d' Aprile diede la Regola de' Cavalieri Frati di S. Giovanni Gerofolimitano a' Frati dell' Altopafito, come si vede da Lettera (1) ri-

(1) Gregorius Episcopus Servus Servorum Dei . Magistro & Fratribus Hospitalis de Altopaffu Lucanae Dioecefis falutem & Apostolicam benedictionem . Solet annuere Sedes Apo-Stolice piis votis, & honestis perentium precibus favorem benevolum impertiri. Ea propter, dilecti in Domino filii, veftris in hac parte fupplicationibus inclinati, Regulam Fratrum Hospitalis Sancti Ioannis Hierosolymitani vobis & fuccessoribus vestris auctoritate praesentium duximus concedendam, statuentes, ut ea in Hospitale de Altopassu, & universis domibus fibi fubicetis, perpetuis temporibus observerur; Privilegiis eidem Hospitali vestro ab Apostolica Sede concessis in suo robore duraturis . Nolumus tamen, quod ex hoc Magister & Fratres Hospitalis Hierosolymitani praedicti in vos, ac Hospitale vestrum, ac eius domos, fus, aut iurifdictionem aliquam, valeant vendicare. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc nostrae concessionis paginam infringere, vel ei aufu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpferit , indignationem omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri & Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Laterani nonis Aprilis, Pontifica-

tus noftri anno tertiodecimo .

riportata da Frantesco Galectii dopo le sue Memorie di Pessia, ove tratta de' Maestri dello Spedale d'Astopascio. lo osservo non estere gran cosa, che come dice il Galeotti il Maestro Generale Gallico, o Gallicone, chiedesse al Papa, che gli concedesse la Regula di S. Agostino, secondo che avea l' Ordine di S. Giovanni Gerosolimitano, ordine di S. Giovanni Gerolimitano, poichè nel Pesciatino, e nelle vicinanze di cittopassito, erano due Spedali attenenti all'Ordine degli Spedalieri di S. Giovanni, vale a dire lo Spedale di S. Allucio, o Allucione, presso Pessia, e quello di Montecatini, come si vede appresso il Padre Placido Puccinelli nelle Memorie di Pefcia pag. 347. e per quello che riguarda lo Spedale di S. Allucio ne fiamo afficurati dall' Epiftole d' Innocenzio III. riportate nelle Decretali al Titolo De Donationibus Cap. Inter dilectos; & de Arbitris Cap. Per tuas litteras; onde pud facilmente Gallico aver defiderato di aver questa medesima Regola, parutale più adattata di quella, che si avessero unanzi. La Regola data in questa occasione a' Frati dal Maeftro Gallico, efifte in Tofcano appreffo il Sig. Conte Senator Ferrante Capponi in Codice membranaceo, il quale apparice ori-ginale, sì dallo feritto, come dal Tau, che è feritto e difegnato fopra la mem-F 2

brana, che serve di coperta; dal che si comprende, che è il Codice, di cui si servivano nello Spedalo d' Altopassio per l'osservanza; e però dee essere quello originale. Di che Sifto IV. Papa nel MCCCCLXXVI. con Bolla efittente appreffo il detto Sig. Senator Capponi , concede l' Inspatronato di questo Spedale a Niccolò e Bartolommeo di Piero Capponi, e loro eredi e successori in infinito; la casa Capponi vi ebbe quatero Maestri Generali, cioè Giuliano, Gio-vanni, Guglielmo, ed altro Giovanni; onde non è gran cosa, che questo Codice, ed altri Instrumenti e Bolle, si ritrovino in casa del Signor Conte Capponi; dove pure ho veduto il Busto antico di Marmo di Monsig. Giovanni Capponi in abito di Maestro di Altopascio, vale a dire col Tau in petto. Il Titolo di questa Regola è il seguente : Incomincia la Regula dello Hospitale di Santo Jacobo d' Altopafico, fecondo la nuova Conftitu-Gregorio Papa Novo ad moi concedita. E questa Regola è approvata in questo stesso an medesimo Papa. E poichè mi converrà favellare di questo luogo parlando de' viaggi della Beata ORINGA CRISTIANA, stimo bene adesso preventivamente darne qualche diftinta notizia .

chiama Terfuarius, lo che forfe è il luogo, che in oggi Terzo fi dice. Questo nome io lo credo Etrusco; e siccome la lingua Etrufca è molto fimile alla Latina , gua Etrusca è molto simile alla Latina, io penso, che sossi detto questo luogo, quasi Totas pascuas; siccome in verità si vede essere ancora in oggi per le praterie e acque e fresche piante ed erbe, che vi sono. E' vero che il luogo ha preso il nome da un Rio, che si chiamava Teupascio, come si conosce da una Carra dell'anno MLVI. che qui sotto riporterò; ma il Rio potè avere questo nome dall'erbosa campagna e da' verdeggiauti pascoli, i quali segando innassiava. Non m' importando però molto dell' Etimologia, osservo essere questo luogo molto antico, essenvo essere questo luogo molto antico, essendofene a noi confervata memoria anteriore a' tempi di Carlo Magno, come abbiamo qui fopra veduto. L' altra memotia poi più antica è la cirata Corta del MLVI. eliftenre pell' Archivio del Capitolo di San Martine F 3

1318 di Lucca, e fegnata O. 145. (1) nella quale si dice, che Ranieri e Teuzo fratelli e figliuoli di Bacaro, e Adelaida moglie del fuddetto Teuzo, e figliuola della b. m. di Ranieri, col consenso del marito, offeriscono a Dio la loro porzione intera de'quattro pezzi di terra, che hanno a Pozenii. un

(1) In nomine Domini noffri Iefu Chrifti Dei eterni. Anno ab Incarnatione eius millesimo quinquagesimo sesto mense Septembris Indictione decima . Manifesti sumus nos Raineri & Theutio germani filii bo. me. Bacari & Adelaida mulier supradicti Theuri & filia bo . me. Raineri mihi, que fupra Adelaide, confentiens fuprad. vir meus ubi intereffe videtur notitia Io. Iudex Sacri Palatii, a quibus fecundum legem interrogata & cognita fum co quod nulla me paffa violentia, fed pura & integra mea bona voluntate, fequentis edicti paginam confentiente mihi fuprad. vir meus & coniunctim infimul nos qui fupra iugales & ego qui s. Rainerus, quia fumma devotione offerimus fummo & omnipotenti Deo animarum nostrarum remedio nostram portionem ex integra de quatuor petiis de terr's illis, quas habemus; tres ex ipfis in loco & finibus Pottheuli, que una ex ipfa petia de terra cum Ecclesia illa cui vocabulum est S. Petri, qui dicitur a Pottheuli, feu campie & orto & campo & bosco & sterpero totas infimul comprensa, tenentes uno capo in Rio Nero, & aliud caput in terra noftra quam nopezzo di terra de' quali è colla Chiesa di San Piero a Pozenti, le quali terre confinano tralle altre col Rio Nero, e col Rio Taccola, e colla strada Romea, e col Rio, ehe si dice Theupascio, e colla via Vinarese presso a Cerropolosaia; e in Carpinecese colla terra, che su di Leo Giudice, e del suo F4.

bis reservamus & de confortibus nostris: lato uno in Rio qui dicitur Tacchola, & in via Romea: lato uno in Canneto quem nobis reservamus & de confortibus noftris qui eft per menfuram ad iustam perticam menfuratas modiorum mille trecenti duodec m . Et illa fecunda petia de terra que est campo & sterpeto torus infimul comprensa in info loco, ubi dicitur l'ortheuli , tenentes uno capo in fupradicto Rio, qui dicitur Tacchola, & aliud caput in Rio, qui dicitur Theupascio, lato uno tenet in via Vinarese prope Cerropolotaio : & alio lato tenet in supradicta via que d'citur Romea. Et illa terria petia de terra in ipfo loco tenens uno capo in suprad to Rio, qui dicitur Nigro, & alio capo in supradicto Rivo, qui dicitur Teupascio : lato uno in supradicta via Romea, & alio lato tenet in supradicto Canneto nostro, quod nobis reservamus & de confortibus nofteis. Et illa quarta petia de terra prope eodem loco qui est bosco ubi dicitur Carpinecele tenentes uno capo in terra que fuit quondam Lei Iudicis, & Ferolfi germani, & de suorum consortibus: & alio capo senet in terra S. Salvatoris: lato uno tenet in fufrarello Ferolfo, e colsa terra di S. Selvaztore, e colla terra di Bertolo. Fanno poi questa offerta alla detta Chiesa di S. Pietro nella persona di Teoperto, e di Omicio, e di Bonizo, Preti, perchè possano fare vita canonica e comune ec. E' da osservare in questa Carta, che i donatori sono tutti Signori

fupradicto Canneto & alio tenet in terra Bertuli & de fuis confortibus & supradicti Sancti Salvatoris : de his supradictis quatuor petiis de terris qualiter ab omni parte circumdate funt per defignata loca, competit exinde nobis medietatem ipfa vero ex integta nostram portionem & cum inferioribus & fuperioribus fuarum feu cum accessionibus & ingressuras eorum fummo Deo offerre previdemus. Similiter infimul offerimus fummo Deo omnipotenti communiter infimul de fupradicta noffra portione ex integra de una petia de terra noftra illa , que est Canneto quam habemus prope fupradictam Ecclefiam S. Petri & eft ipfa noftra portione per menfuram ad iustam perticam mensurata modiorum quinquaginta, in integrum iam dieta noftre portione cum inferioribus & fuperioribus feu cum acceffionibus & ingreffuras fuas fimiliter communiter infimul q. s. iugales & ego q. s. Raineri of. ferimus tibi Deo omnipotenti omnia que fupradicta funt fummo & altiffimo Deo tota devotione offerimus largimur donamus concedimus & tradimus abfque . . . . . . noftra contradictione nottrorumque beredum neporum

gnoti dell' antica e illustre samiglia da Porcari, poichè nell' Archivio dell' Arciveteovado di Lucca è una Carta rogata da Alon, e segnata X L. 92. dell' anno MXLIV. in cui Teuzo del q. Guido, che si chiamava Bacarello, offerisce alla Chiesa di San Martino di Lucca, la sua porzione del Castello, che si dice Por-

& confanguineorum atque alterius ullius hominis, ita tamen, ut in veftra, Theuperto & Homiccio & Bonitho Presbiteri, fint porellate dum vita veltra aut unicus vestrum in feculo fuerint fint poteftate omnes fipradictas res portiones de supradictis terris & r bus & de fupradicta Ecclefia, & que in antea ad dictam Ecclesiam pertinebunt , eo videlicet ordine ut vos & veftri fucceffores ad communem virami ducendam eam omnem ha' caris & firmiree possideatis absque omni contradictione & societ. vobis Clericos feu Diaconos & Presbiteros fecundum facultatem & qualitatem ipfius lock manentes & abitantes cafte ibi domibus iuxta prefatam Ecclesiam positis, liceatque vobis omnibus vel illis quibus melior fententia fecundum Deum visa fuerit, eligere unum de vobis vel de aliis, qui secundum Doum esse possit vobis Priorem & Rectorem, ut vobis convenit in communi vite caste ducende & proinde ac vestris necessitatibus & ea, que supra prefate Ecclefie vel que superius summo Deo dedimus , aut que acquifituri eftis & que Do. minus ibi dederit cum vestro & al orum vobiscumque habitantium dispenses confilio .

Hanc

Hane autem noftre oblationis & institutionis paginam volumus ratam firmamque omni tempore permanere & de precessore in successore pertractam omni tempore vigorem & ftabilitatem fuam habere: illum enim volumus ac perpetuo optamus permanere ut in veftra qui fupra Theuperto & Homiccio feu Bonithio Presbit. & vestrorum confratrum, necnon etiam vestrorum successorum, predictam Ecclesiam cum omnibus prefatis terris & rebus permaneant in potestate: & sit vobis facultas eam habendi tenendi meliorandi & officium Dei in cadem Ecelesia peragendi, predia supradicta labo. rare faciendi, omnibus rebus supranominatis usumfruetuandi , ad partem Dei & predicte Ecclesie retinendi & quidquid vobis opertunum fuerit agendi ad partem predicte Ecclesie . Potremo fi caufa evenetit & fit libera vobis licentia querimonia exinde agendi, responsum reddendi, finem ponendi modis omnibus vobis predictas tes cum hae oblationis & institutionis Pagina defensandi, & omnia faciendi que vobis legaliter competere poffunt absque omni contradictione : & fi quod abfit aliquis ex vobis vel de vestris herodibus vel alius aliquis

cio offerisce alla Chiesa di S. Martino di Luca la metà dell'intero della porzione del Monte e Poggio a Porcari, vicino alla Chiesa di S. Giosto, eccetto il Monte, Poggio, e Chiesa di S. Andrea, col Castello, che si dice Porcari. Egli offerice in oltre porzione della Chiesa di S. Angelo, e della Chiesa di S. Angelo, e

homo per fe aut per submiffa persona ea que Superius dicta funt in aliquo rumpere aut violare temptaverit five minuere feu permutare quocumque modo ingenio, flatuere adiungimus ut fit in peteftate & cera quatuor vel trium. vel duorum Lucenfium Clericorum religioforum cum totidem Laicis eiusdem Civitatis hec omnia ordinent ut fupra dictum eft conflituere & ordinare, & eo modo & ca ratione ut fupra dictum eft, abfque ullius muneris acceptione & fine mala intentione. Si vero illi ad hoc neglectos fuerint Abbas S. Ponthianz ad hec perficere accedar, & simili modo ca que dicta funt in Dei timore facere curavit : quod fi ipfe quoque negligens fuerit, tunc Abbas Sextenfis ad hec eodem ipfo tenore quod diximus perficiendum deinde potestatem accipiat. Porro si nos q. s. iugales vel ego q. s. Rainerius vel nostri heredes aut aliqua subm'ssa a nobis persona ab hac hora in antea contra aliquod omnium que superius leguntur, & his que Deo obtulimus & ordinavimus prefate Ecclesie, aliquando in aliqua parte agere aut caufare five minuere aut difrumpere queficrimus per quodlibet malum ingeChiefa di S. Stefano nel Borgo di Pozevoli. Possedeva in oltre questa famiglia de' beni in Valdarno, e in Valdarno, e in Valdarno, e in Valdiferchio, e in Monte Castello, e a S. Lorenzo delle Corsi, come si ha da Membrana del MCC-LXXXV. rogata da Ardaino, nella quale Ildebrandino d' Orlandino da Porcari, e Iacopo dec-

nium, & si omnia que per hanc paginam summo & altissimo Deo nostro obtulimus & que ordinate fupradicte Ecclefie effe ftatuimus, ab omni homine defendere legaliter non potucrimus & non defensaverimus, spondemus nos comperare ad partem Dei & predicte Ecclesie per compellationem Clericorum eiusdem Ecclesie vel jam dictorum Clericorum & laicorum five Abbatum aut illorum fuccefforum. qui istam oblationis paginam pre manibus habuerint , & ctiam nobis oftenderint, duplum omnium fupradictorum , que Deo per hane cartulam obtulimus , fub equali estimatione tunc fuerit. Quisquis igitur de omnibus que Deo per hanc nostre oblationis paginam obbulimus & ordinati prefate Ecclefie effe cenfuimus, & de his omnibus que in ipfa Ecclefia modo pertinent, aut in antea Deo largiente pertinebunt, aliquid fraudare aut fubtrahere vel minuere five difrumpere temptaverit feu quefierit scienter malo ingenio , habeat iram fummi ac omnipotentis Dei cui hec obtulimus, & in die tremendi iudicii fit inde redditus rationem ante terribilem majestatem justi Deie auem offendit., nift ad emendetionem & fatisdetto Duccio di Paganello, pure da Porcari, fanno divisione di beni tra di loro; e la Membrana esiste appresso il Sig. Francesco Maria Fierentini Gentiluomo Lucchese, degnata col numero 92. Quindi non è gran

factionem veneris. Vt fiec igitur cuncta que decrevimus & fatuimus & Deo obtulimus sichma & immota remaneant semper, quoniam hecomnia sieut supra dictum et nobis complacuerunt, hanceartulam pro consistmatione Benedictum Notarium Domni Imperatoris seribero togavimus intus Cassello de Porcari.

Signum Domini suprad. Raineri & Teurti germani & Adelaide iugalis suprad. Teurti qui hane offertionis sieri rogaverunt & suprad. Teurtio eidem coniugi sue consensit.

Io. Iudex Sacri Palatii interfui.

Sig, d. m. Petri filio b. m. Ghifolfi rog. teft.

Sig. m. Petri filii b. m. Farolfi rogatus test.

Sig. m. Neri filii b. m. Maginti rog.

Benedictus Notarius Dom. Imperatoris post traditam compleyi & dedi.

Conradus Notarius Dom. Imperatoris authenticum illud exemplar vidi.

Albertus Notarius Dom. Regis authenticum illud vidi & legi unde boc exemplar factum est & hic ss.

Ego Ghisliccio authenticum illud vidi & legi undo hoc exemplar factum est & hic ss.

cofe , che un figlio del detto Aldobrandine, cioè. Cortevecchia fosse Piovano di Santa Maria a Monte intorno al MCCC. come fi conosce da quanto scrissi e produsti nel mio Viaggio a pag. 427. e fegg. Quel Leo Giudice dubito che sia quello nominato nello Strumento del MXI. riportato da me nella Prefazione del mio Viaggio a pag. XXIX. e la terra di S. Salvatore, credo che fi debha intendere del Monastero di S. Salvadore di Sesto, situato sul lago di Sesto, o di Bientina. La Via Vinarese è quella, che altrimente fi chiama Via Vinaria, e corrottamente Vivineria; e la Via Romea, cioè che porta a Roma, penfo che sia quella, ehe dopo fu chiamata ancora Via Francefca, fulla quale è l' Altopofcio, e della quale ho ragionato nel mio Viaggio a pag. 738. 1195. Tornando dunque all' Altopafeie mi pare affai che in questo Strumento del MLVI. essendo probabilmente già stato fondaro lo Spedale con dei fondi, non debbano questi effere alcuna volta indicati per confini delle terre donate da' Signori da Porcari alla Chiefa di S. Pietro a Pozevole. La prima memoria che io trovi di questo Spedale, è appunto del MLVI. in circa, oppure intorno al MLXXIII. poiche Innocenzio III. nella fua Bolla riportata da me nel mio Viaggio pag. 1186.

di-

dice che i Vescovi di Lucca, Anselmo, . W. che io interpreto Wileims , donarona a questo Spedale alcune Decime . E per quello che riguarda Wileimo , cofta dal Libro de' Privilegi dell' Archiv. del Arcivefcov. di Lucca, che egli nel MCLXXIX. privilegiò lo Spedale d' Altopascio, e gli concede le Decime delle Pievi di S. Piero in Campo di Pefcia , di Monte Catino , di Cappiane, e di Santa Maria a Monte, come diffi già nel mio Viaggio pag. 657. Innanzi poi ad Innocenzio III. fono ftati due Anselmi Vescovi di Lucca negli anni sopra indicati. Altra memoria antica di questo Spedale e Chiefa di S. Gilio in loco Teupafcio, è in una Carra del MXCVII, in cui i Conti Vgo , Ravieri , Lotario , e Bulgaro , figli del Conte Vguccione, fanno donazione di un pezzo di terra a questa Chiesa e Spedale, la qual Carta ho pubblicata nel mio Viaggio pag. 1080. perchè in quanto alla Carta del MXC. nella quale crede il Galeotti, che si parli dello Spedale di Altopascio, effa non appartiene niente a questo Spedale, ma bensì a quello di Resaia vicino a Fucetchio, come ivi osservai a pag. 1105. e del diffinto Ospizio di Rosaio, parlai a pag. 1101 1160. E' dunque da sapere, che l' Altopafeio è un Castello distante da Lucca circa dieci miglia, e da Pefcia intorno a ferferte, ficuato nella Cerbaia, Latinamente Cerparie, per fignificare luogo ermo, e falvatico, e folitario; non altrimenti, che Luparia , e Vrfaria , e Leporaria , e Capraria , altri tomiglianti luoghi furono appellati dagli animali, che gli fulevano abitare. Bene è vero, che nel fecolo xiv. Altopafcio fembera piuttosto riputato su' confini della Cer-baia, per quanto si ricava da un Diploma di Giovanni Re di Boemia, dato nell' anno MCCCXXXIII. a favore di Guarzone di Bartolommeo de' Guarzoni di Pescia, col quale gli donò Cerbariam, & locum, qui Cerbaria dicitur, ac terras, possessiones, & nemora, & aquas , quae in Cerbaria dicuntur , positae in Episcopatu Lucano, infra confines inferius descriptos, cui Cerbariae, seu terrae, ab una parte cobaeret via & ftrata publica, per quam itur ad Altumpaffum verfus Gallenum, & verfus Pontem de Cappiano, & ufque ad dictum Pontem , qui eft fuper aqua Gufcianae , ab alia parte aquae Paludis ufque ad Stallatorium, atque prope Foveum, qui dicitur Comitatus Provinciae Vallis Nebulae, positum in territorio Communis Vivinariae , feu Montis Caroli , & faut trabit diffus Povens ufque ad aquam Sibullae ; & ab alia parte Arata & via publica, per quam itur ad Altumpaffum, apud aquam dietae Sibaltae , & Ecclefiam Santtae Mariae Magdalense . Io penfo però, che

£05

con questi confini il Re Giovanni indichi folamente quella parte della Cerbaia, che è dalla banda della Valdinievole, e non l' altra gran parte, che è dalla strada Francesca verso Mezzogiorno, e la quale comprende Staffoli, Orentano, le Pianora et. coprende Stafoti, Orentano, le Pianora et. co-me osservai nel mio Viaggio pag. 840. Nel-le vicinanze dunque d' Altopassio erano ne' tempi antichi ampli e solti boschi, e foreste piene di paura e di pericoli, con sontieri obliqui ed incerti. Da questo accadeva, che anolti viandanti, smarrendosi dentro di essi, erano necessitati a dormire quivi, come succedè alla nostra B. ORINGA CRISTIANA; e spesse fiate dalle fiere restavano morti, o erano rubati ed affassinati da' ladri. Impertanto essendo così frequenti le disgrazie de' poveri pellegrini e viandanti, corre fama che mosso da queste cagioni un Personaggio, il quale colla ricchezza avea congiunta la Cristiana pietà, edificasse all' Altopascio un ampio e dovizioso Spedale, nel quale si potessero sicuramente ricoverare i passeggieri, e quivi la notte dormir quieti e tranquilli . Questo racconta Francesco Galeotti nelle sue Memorie di Pescia, ove tratta dell' Altopascio ; ma a me pare, che al Capicolo LXXXV. della lodata Regola de' Frasi d' Altopascio, in certi versi, che sono in sondo, s' indichi più tosto, che surono do-G

dici persone da bene, le quali diedero principio a questo Spedale. Ecco i versi:

La qual Casa sia questa dell'Ospitale, La quale incominciò lo Coro duodenale.

Fu dedicato lo Spedale al glorioso Apo-fiolo S. Iacopo Moggiore, e a S. Egidio, O Gilio, come volgarmente e corrottamente si chiama, e gli furono lasciare poi entrate grandi per mantenere con esse ed affistere in tutto i viandanti, che quì capitavano . Vi fecero fare inoltre una Campana, che si chiama comunemente la Smarrita, con obbligo che ogni fera a mezza ora di notte si sonasse a diftesa per lo spazio d' un ora continua, acciò che quelli, i quali era-no dentro al bosco, andando dietro al suono di quella, fi mettesfero in falvo ; lo che fi continua ancora in oggi, e quegli, che la suona, ha mezzo staio di Saggina il giorno per mercede . Ne' tempi antichi chi era capo di questo Spedale fi chiamava Rettore, e dipoi prese il nome di Maeftro, e di Cuffode e Guardiano; e anche Signore d' Altopascio nominato fi trova. Fu così grande la carità, che usavano in que' primi tempi questi Rettori e Maestri e loro Frati verso i poveri viandanti e pellegrini e altri , sì fani che ammalati fonde è che degli ammalati e fervizio

loro, fi parla tanto nella Regola citata, fino a chiamarsi i Signori della Spedale) e par-torienti, e infanti; che sparsasi per tutto la fama di così laudabile azione, acquistarono grandissimi beni e entrate, non folo in Toscana, e nell' Italia, ma ancora in Francia ( ed in Parigi vi è una Chiesa fabbricata allato allo Spedale, che era de' Frari dell' Altopascio, la quale ritiene ancora il nome di S. Iacopo dell' Altopascio, come scrive il P. Elios nella Istoria degli Ordini Religiosi Part. II. Cap. XLI.) in Navarra, in Borgogna, in Alemagna, in Lorena, in Fiandra, in Savoia, nel Delfinato, e altrove; ne' quali luoghi furono chiamari per tenervi l'ospitalità, saccendo per tutto Spedali, che appellavano con nome conveniente Manfioni ; poiche Manfiones appreffo i Latini fi dicevano quelle pubbliche ahirazioni fatte in certe distanze sulle strade maefire, dove si riposavano o prendevano cocchi e vetture quelli, che viaggiavano; e appunto questo stesso servigio di riposo e follevamento prestavano questi bene instituiti Spedali. In una Membrana efiftente appresso il lodato Signor Senatore Capponi. la quale è dell' anno MCCCCXII. e che contiene, qualmente Ivone de' Berretani di Lucca. Maestro Generale nello spirituale e nel temporale dello Spedale di S. lacopo dell' Altopafeio fondato presso a Parigi, confessa al Sig. Mariano de' Cafassi di Pisa, Maestro del detto Spedale dell' Altopascio dell' Ordine di S. Agostino, benchè assente; e a Lorenzo Trenta Cittadino e Mercante Lucchese, Procuratore nelle parti Oltramontane del medefimo Maeftro Mariano Cafassi; e a Giovanni Balla Parigino, Cherico e Notaio fottoscritto; di dover pagare ne' due anni fusseguenti al detto Mariano Maestro, per lo Spedale di Parigi , e per gli altri Ofpizi, e Case, del Regno di Francia e di là da' monti, scudi centoventi d'oro a corona di conio di Francia ec. lo che conferma ciò, che si è detto di sopra della Chiesa e Spedale di Parigi, e di più indica i mol-ti Ospizi e Magioni, che i Frati d' Altopassio aveano nel Regno di Francia. Altra Membrana poi dell' anno MDXLIV. efiftente appreso il medesimo Signor Senator Capponi, dice, che Vgolino Grifoni di Sanminiato, Maeftro Generale dello Spedale di S. Iacopo dell' Altopassio, costituisce il Reverendo Pa-dre in Cristo Signor Bernardo de' Medici di Firenze, Vescovo di Forst, che era per passare in Francia, suo Proccuratore a chiedere, acquistare, e recuperare, qualunque Chiese, Case, Spedali, Magioni, terre, poderi , possessioni , luoghi , giurisdizioni , e ragioni di qualfivoglia genere, spettanti

alla Cafa Maggiore, Spedale, e Magione di S. Iacopo dell' Altopascio , in tutti i luoghi parti e territori, tanto del Regno di Francia, quanto di Savoia, e del Piemonte, e del Delfinato, e del Treverefe, e in qualunque altro luogo; e fi roga del Mandato Giovanni di Zanobi Vannucci Cittadino, Fiorentino Notaio; e come tale vi è ticonosciuto da Benedetto Mercati di Sanminiato, Vicario Generale dell' Arcivescovo di Firenze : ed ancor questo mostra quanto fosse dilatata la Religione dell' Alsopafcio, e quanto poco in parte questa si curasse della sop-pressione fattane da Pio II. nel MCCCCXXXXIX. fe crediamo al P. Eliot . Dalla Bolla però d' Innocenzio III. del MCIIC. pubblicata da me nel mio Viaggio pag. 1186. non fi deduce, che lo Spedale dell' Altopascio posse-desse ancora alcuna Casa o Magione o fondo Vltra Montes; poiche i beni, che si nominano sono cutti in Italia, o nell' Isole adiacenti. Imperciocchè i detti beni sono le Decime, che Ansilmo e Vilelmo, Ve-scovi di Lucca, concederono a detto Spe-dale. Le Decime, che aveva presso la Chiefa di S. Vito in Valdarno . Le terre e possessioni di Valeava e di Massa Piscatoria , e il Ponte di Fucecchio colla Chiefa di Santa Maria ivi posta; la Chiesa dei SS. Ippolito e Coffiano è la fua cafa posta nel G 3

Vescovado di Volterra, dove si chiama Palude. Le terre e possessioni e pesche e mulino di Preteo, e ciò, che ha in Pefcia e pella fua Corte. Quello che ha in Valderno, nella Valle di Lucca, nel Castello di Prato, nel Pivieri di Calenzano, nell' Arcivescovado Pisano, nell' Arcivescovado Capuano: la Chiefa di S. Giovanni di Sorbolatico ; la Ca'a di Capua ; ciò , che ha nel Giudicato Calaritano, e Turritano, e nella Sardigna; e in Sicilia. Ciò che ha ne' Pivieri di Montecatini di Vaiano di Cerreto, di Pefcia, di Cappiano, di Santa Maria a Monte, di S. Pietro in Campo, di S. Genefio, di S. Gervafio, e di Corano. Ma giacchè mi è tornato in acconcio ragionare così in specie di molti beni e fondi posseduti-dallo Spedale d' Altopascio, mi giova ancora venire a raccontare e dar notizia più minuta di altri beni, che poffedeva in Firenze, nel Volterrano, nel Pifano; e nel Fucecchiefe . E in quanto a Firenze trovo che nel MCCCCLXXXI. Guglielmo di Nicolò Capponi, Maestro Generale e Commendatario perpetuo di S. Iacopo dell' Alzopascio, ottenne da Giuliano Vescovo di Sabina e Cardinale di S. Pietro ad Vincula', Legato della Sede Apostolica, la facoltà di permutare alcuni beni dello Spedale dell' Altoposcio, la cognizione ed esecuzione del-

la qual causa su commessa al Sig. Girolamo Giugni Arcidiacono, e al Signor Batista da Montepulciano Arciprete, della Chiefa Fiorentina, siccome nel MCCCCLXXXVI. fu eseguita. Ora questi beni furono sei botteghe poste in Firenze, nel Popolo di S. Biogio in via di Porta Santa Maria, e nel Popolo di S. Romolo, e in Calimala, delle quali lo Spedale ricavava cento trenta fiorini d' oro largo in oro moneta Fiorentina l' anno; per le quali botteghe il Collegio dell' Arte e Vniversità de' Cambisti della Città di Fiorenza diede altri beni immobili posti nel Castello e distretto di Fuceccbio, contigui ad altri beni dello Spedale di Altopascio, i quali fono molti pezzi di terra; nell'affegnare i confini de' quali si nominano tralle altre il Fosso Pisano, luogo detto Valaibio, luogo detto Alle Chararecce, via di Fucecchiello, confini di Santa Croce, via del Palagetto, Monache di S. Chiara, luogo detto Cappianefe , Monache di S. Cecitia , Spedale di S. Giovanni , Cappiano . Parimente gli diede una cafa atta a fare un Ospizio con un pezzo di terra presso al detto Spedale, vicino alla Porta Fiorentina di Fucecchio, la quale fi chiama Porta Bernarda: e una bottega ad uso di Maliscalco, e un pezzo di terra presso al cassero della rocca, e una fornace da calcina e mattoni posta sul figme Ar-

no, e fulla via. Gli diede parimente un podere posto in Valdibuia con molti pezzi di terra, alcuni de' quali sono posti in La-pozano, presso a Castello Rapiti, a Montelleri, alle Lame, presso alla Porta di Cappiano , al Rio , nella Forra , a Porniniolo , alle Prate Veccbie, a Filagnola di là dal Lago, alle Pratacce, alla Selva, a Arnicino presso al fiume Arno . Parimente gli diede una cafa grande posta nel Castello di Fucecchio, a cui confina la piazza e il muro del detto Castello. Il contratto di questa permuta è rogato da Antonio di Ser Ausflasso di Ser Amerigo de' Vespucci; e da esso si co-nosce, che lo Spedale d' Altopassio aveva ancora altri beni in Firenze, oltre le dette botteghe. E per vero dire vi aveva lo Spedale d' Altopascio ancora la sua Magio; ne, poichè costa alle Gabelle de' Contrarti di Firenze Lib. C. 17. anno MCCCLXV. a 50. che i nobili uomini Pietro di Dato de' Canigiani , patrono per la quarta parte dello Spedale di S. Gherardo coll' Oratorio già edificato per opera di Gberardo di Bon-fo Sinibaldi, nel Popolo di S. Lorenzo in via S. Gallo, a cui confina il Monastero di S. Agata: Alessandro del q. Vannozzo de' Serragli, patrono per la quarta parte del detto Spedale: e Filippozzo del q. Signor Iacopo degli Amerii del Popolo di S. Andrea,

patrono per la quarta parte di detro Spedale, concedettero il detto Spedale al Sig. Fra Roberto Doffini di Pestia, Maestro e Rettore dello Spedale e Magione di S. Iacopo dell' Altopassio dell' Ordine di S. Againo, Diogesi di Lucca, con certi patti e condizioni. Questo Spedale di S. Gherardo è in oggi il Convento delle Monsche di S. Clemente, nel quale intorno al MD. abitatono i Carmelitani della Congregazione di Mantova. Anzi sino del Maccexxii. lo Spedale dell' Altopassio possedeva un Palazzo in Firenze, come vedremo più sotto. Ma Inello stesso anno McCeclexxxi. il Ma Inello stesso anno MCCCCLXXXI. il medesimo Monsignor Guglielmo Copponi ot-tenne parimente facultà dal medesimo Cardinal Legato Apostolico, e colla commisfione a' suddetti Arcidiacono e Arciprete none a luddetti Arcidiacono e Arciprete Fiorentini, di permutare altri beni dello Spe-dale d' Altopascio posti nel Contado e Dio-gesi di Volterra, e di Pisa, compresi sotto nome dello Spedaletto a Agnano, e di altri luoghi; e tra questi era un Palazzo chia-mato lo Spedale de Santi Ippolito e Cassiano mato lo speaale ae santi Ippolito e Cajjiano fabbricato fur un gran podere, nel qual podere fu una Chiefa ed un Palazzo, posto di quà dall' Era. Nell'asfegnare i confini di queste terre e podere si nominano il podere della Magione del Tempio di Certalla, Villamagna, Poggio di Finocchiaia, Chiefa di

di Padule, Abbazia di S. Giufto, Chiefa di Fiorli , fiume Raone , Certalla , Guardamola , Spedale vecchio de' SS. Ippolito e Cassiano di Palude , Valdicerri , Spedale della Mifericordia di Volterra, Vallelanga, Ripalbella, Orentico, Pazzole, il Castello di Fiorli, Pratalla, Girolla, Serraglio, Camiano, Sorana , Poggio di Ligario , Poggio di Pruneta, Marine , Ciripaldri , Arpino , Camaiore , la Palaia, Sugnano, Querceto, Cafaggio, Bibbiano , Arenallia , Chiefa di S. Lorenzo e di S. Andrea di Fiorli , Agutino , Settimo , Orcatico , Carppiano , San Cipriano , Giminiano , Castel nuovo di Ripalbella . Ficherella , Galliano , Vico , Segaticcio , Macolle ec. Ora tutti i beni posti in questi luoghi, nel Contado di Volterra, e anche in quel di Pifa, Monfignor Guglielmo Capponi gli permutò col Reverendo in Cristo Padre il Signor Giovanni Notaio della Sede Apostolica , e Canonico Fiorentino, e figlio del Magnifico uomo Lorenzo, figlio della veneranda memoria di Pietro , figlio del fu chiariffimo uomo per decreto pubblico Padre della Patria Cofimo de' Medici . il quale per ragione d' enfiteufi e livello perpetuo diede in iscambio due Botteghe in Firenze nel Populo di S. Biagio, di rendita di fiorini sessanta d' oro largo in oro, con di più ogni anno quattro libbre di cera da offerirfi il giorno di S. Iacopo, in fegno del

1339

del diretto dominio della Magione d' Attopafcio, sopra i beni allivellati, che non rendevano più che intorno a centocinquanta facchi di frumento l' anno. E si roga dello Strumento il d. Ser Antonio di Ser Anaftafio, di Ser Amerigo, de' Vespucci Notaio e Cittadino Fiorentino; e quefti due Strumenti fono in un libro membranaceo scritto di quel tempo, efistente appresso il Signor Conte Senatore Ferrante Capponi. Altri beni dello Spedale d' Altopafcio fono indicati alle Gabelle de' Contratti di Firenze ne' Libri B. 27. anno MCCCLXXV. a 34. B. 208. anno MDLX. a 11. A 40. anno MCCCCLXXXIX. a 23. A. 35. anno MCCCLXXXIII. a 145. A. 305. anno MDCLV. a \$4. B. St. anno MCCCCXXIX. a 88. C. 232. anno MDLXXXIV. a 89. D. 125. anno MCCCCLXXIV. a 169. C. 137. anno MCCCCLXXXVI. a 75. Ho io inoltre indicati molti beni di questo Spedale ne I mio Vioggio pag. 343. 521. 628. ed altri ne accennerò nel profeguimento. Ma per notare ancora alcuni altri beni , fi trova che nel MCCCXXVII. fotto di xviii. Maggio Giovanni del q. Sig. Roccbigiano de' Porcarefi, Cittadino di Lucca, per rimedio dell' anima fua, e de' fuoi, dona e cede a Dio, e al Beato S. lacope Apostolo, e a Fra Guidone d' Egidio, da Verrucchio, Sindico della Cafa e Magione d' Altoposcio di Lucca, i suoi beni per-

venutigli nella divisione fatta tra esto , e i Signori Rolandino e Guelfo consobrini e con-forti suoi; e l'atto è fatto in Volterra nel Chiostro della Chiesa maggiore, e si roga dello Strumento Ser Menabuoi del quond. Marco da Volterra, il quale Strumento fegnato col num. 12. efifte nell' Archivio della Magione d' Altopascio di Lucca . Tutti questi e gli altri beni dello Spedale d' Alsopascio furono confermati al Maestro Generale Ruberto di Doffino Doramonti da Pefcia da Carlo IV. Imperadore, con Diploma dato l' anno MCCCLXIX, nel quale dà ad effo ancora privilegi ed esenzioni, e il quale si conferva nella Cancelleria Segreta della Re-pubblica di Lucca. E' da fapersi inoltre, che la Chiesa di S. Biagio di Pescia era ne' rempi antichi de' Frati dello Spedale di S. Jacopo dell' Altopafcio , la di cui Tavola dell'Altare è di baffo rilievo, opera di Luca della Robbia , come fcrive Francesco Galeotti . Anzi se è lecito avanzere qualche suo so-Spetto, io penso, che lo Spedale di S. Iacopo fondaço in S. Maria a Monte nel MCCXXXV. del quale parlai nel mio Viaggio pag. 659. posta forse esfere stato dipendente dallo Spedale di S. Iacopo d' Altopascio, tanto più, che la Cerbaia arriva sino a' boschi di S. Moria a Monte, ed in effa è Altoposcio. Poiche in verità molti di questi Spedali della Toscana

erano dipendenti dallo Spedale d'Altopascio, o uniti al medesimo; e si trova nell' Archivio di Lucca nel Libro di Ser Antonie Santini, fotto di XXIV. Marzo MDLII, fol. 561. che i Cappellani della Chicla de' SS. Giovanni e Reparata di Lucsa, possedendo lo Spedale di S. Iacopo d' Vzzano nel Vicariato di Pefcia, del quale cavavano poco utile, elessero Procuratori per vedere di unirlo allo Spedale d' Altopascio, il quale aveva offerto di dare ricompensa a medefimi nello Stato di Lucca. Così credo che appartenesse ancora allo Spedale d' Altopassio lo Spedale nuovo di S. Maria della SS. Trinità di Cerbaja, ficcome si vodrà sotto all'anno MCCXLI. Di più darò ancor la no-tizia, che lo Spedale dell' Alsopascio aveva pure la Magione in Aleffandria della Paglia; poiche nell' Archivio pubblico di Lucca è uno Strumento rogato da Giovanni da Colledi fotto di xxvi. Marzo Mccccic, nel quale si dice, che il venerabile uomo D. Cefare figlio dell' eccellentis. Doctore di Legge Signor Pietre del q. Signor Ledevice Gambacini di Aleffandria, Cittadino Lucchefe, avuta notizia dell' elezione fatta di lui da' Patroni dello Spedale di S. lacopo dell' Alzopascio dentro i muri della Città d' Alessandria e della Diogesi Alessandrina, in Maestro e Commendatore di detto Spedale di S. Iacopa

d' Altopascio , con questo Strumento accetta quella dignità ec. I Rettori particolari degli Spedali e Magioni sparte per l' Europa riconoscevano per Capo e Superiore il Maefiro dello Spedale de' SS. Iacopo e Egidio dell' Altopascio, dandogli il titolo di Maefro Generale, il quale era fortoposto immediatamente alla Santa Sede Apostolica, e aveva forto di se molti, che si chiamavano Frati del fuddetto Spedale d' Altopafeio, come ho accennato, i quali portavano per segno nel manto o ferraiuolo, che era bigio o bruno, come tutto il resto del-l'abito, al dire del P. Elior, e come si ricava dalla Regola, la figura d'una Trivella, o Succbiello, o Martello, o altro firumento fabbrile, della forma di un T Greco, o Latino, onde nella Regola data da Gallico Maeftro Generale fi chiama Tau ; fe non che l'afta perpendicolare era in fondo acuta , ed atta a forare, ficcome l'afta di fopra a traverso era ne' suoi termini ottusa, perchè foffe buona a battere e ribadire ; o fivvero in forma d'accetta per tagliare, o appuntata dalle due parti, come fi può vedere appresso il Padre Eliot, più volte citato: e questo segno era di color bianco, come afferma Francesco Galeotti . Alcuni di questi segni sono incisi nel Campanile bello ed elevato della Chiefa dello Spedale

1.5

di Altopascio, la quale mostra un' antichità di più di settecento anni, ed io ne do quì il frontispizio insieme con certe antiche sculture, che sono in un marmo, e incafrate in un muro dirimpetto al medesimo, siccome di marmo è in parte il frontispizio; e insieme do la figura de' segni scolpiti nel Campanile, e di quello delineato nella coperta del Codice della Regola, che ferviva per ufo de' Frati d' Altopascio, da me più volte citato. Il Chiariffimo Sig. Dottore Giovanni Targioni nel fecondo Tomo delle Relazioni di alcuni Viaggi per la Tofcana a pag. 260. così scrive de' Frati dell' Altoposcio: Ho veduto un Sigillo, nella di sui area è inciso un Santo col pallio in doffo, e il nimbo interno al capo, avente a finistra un T, o fia un Succbiello , ed a' piedi una figura inginocchiata in atto di orare con le lettere intorno:

## \* S. FTRIS IACOBI SALVI DE

SCO IACOBO DE ALTOPASO.

Io ho veduto, come dissi, il Busto in marmo di Gievanni Capponi Maestro Generale di Altopassio, il quale ha il Tau nella forma predetta, assai grande, collocato in mezzo al petto talmente, che l'assa traversa va a terminare verso l'una e l'astra attaccatura

del braccio alla spalla, e non è nel manto o ferraiuolo, ma bensì nella tonaca. Dalla Regola s' intende che portavano talora quel T nel cappuccio medefimo; e di questo segno parlai già nelle Novelle letterarie di Firenze del MDCCXLVII. pag. 157. Ma poichè ho fatto menzione della Chiefa d' Altopascio, e del suo Campanile, e delle infegne incise nelle sue pietre, avendo ritrovato tra' miei Scritti una descrizione della medesima fatta da me nell' anno MDCCXL.
con occasione che passa di lì nel mese di
Settembre per andare alla sessa della Santa
Croce di Lucca, non credo suor di proposito il quì riferirla. La Chiesa d' Altopascio fi vede esteriormente composta tutta di pietre quadre con ornamenti all' antica , convenienti all' ordine Corintio , cioè adornata nel Cornicione, o per dir meglio nella Coronide del muro, di crani di buoi e di becchi; e in laogo di menfole vi fono teste umane, tralle quali ve n' è qualcuna colla tonfura all' ufo de' Frati Minori . Nel frontispizio della Chiesa vi è la metà superiore di marmo, con tre Statue all' antica pure di marmo; una delle quali più eminente è in mezzo, e rappresenta il Salvatore col libro nella finifira, e in atto di dar la benedizione colla destra, Stando a sedere. Le altre due fono più baffe, ed una par che rapprefenti S. Pietro, poiche in un libro , che tiene , fi vedono difegnate due chiavi; e l' altra tiene parimente un libro nella deftra, ed è fenza barba, fituata alla finifira di S. Pietro, la quale potrebbe rappresentare S. Jacopo , del di cui nome , e di quello di S. Egidio, è intitolata la Chiefa. Ci afficurd l' Affittuario di quella Villa del Granduca . che nel libro , il quale tiene questa terza figura, ci è fegnato l' anno, in cui que lla Chiefa fu fatta ; ed in verità vi vidi la ferittura, ma non potei diftinguere quello, che vi fi diceffe , per la sua altezza . L' Affictuario diffe, che vi fi scorgeva un LXV. onde proba-bilmente doverebbe dire MLXV. essendo questa Chiefa molto antica, e lo Spedale dell' Altopascio esfendo cominciato almeno nell'undecimo fecolo . Nelle due porte laterali di quefta Chie-Sa, fatte modernamente, si vede scritto VGOLIN GRIFON MINIATEN Dentro la Chiefa non fi offervarono cofe di molta anticbità, benchè alcune statue, the vi fono di marmo, non mostrino effere molto moderne . Nel muro del Cimitero, dinanzi alla facciata della Chiefa , fe vedono due antiche feulture , e probabilmente contemporanee alla Chiefa, una delle quali ba tre figure, rappresentanti l'Arcangiolo Gabbriello , S. Zaccaria , e S. Elifabetto , ficcome fi conosce dall' Instrizione in lettere Gotiche , che vi è fopra . L' altra fiultura è un busto senza capo in bassorilievo d'un uomo

1346 ermato d' usbergo , con fcettro nella finifira scannellato a vite . Si considerò dipoi il Campanile, che è di notabile altezza, e da cui fi Scuopre quasi tutta la Valdinievele, fabbricato di pietre quadre con colonne di marmo d'ordine Corintio a' finestroni , che fono di cinque ordini; e dopo il secondo ordine vanno cre-scendo di numero secondo il crescere degli or-dini, talchè nell' ultimo piano sono quattro finestroni per facciata, e la cima della torre è fatta a merli . Di più nelle quattro cantonate della torre, circa un terzo dell' altezza da terra, fi vedono i quattro animali affegnati per fimboli agli Evangelisti, scolpiti in marmo. Nel baffo della torre vicino a terra fe vede la vera insegna de' Frieri di quello Spedale, cioè , come un Tau coll' affa perpendicolare acuta, e la traversa fatta come due spicchi di Croce di Malta. Si viddero poi più a baffo alcune lettere ed arme, incife modernamente e alla peggio; e l' arme avea fopra un diadema, e nello fcudo vi erano due Stelle con tre Monti sotto, e sotto a quelli un' al-tra Stella; e da' lati dell' arme vi era un

## I ed un G; e finalmente altrove era firitto GERARDVS DE GE

Circa questa Chiesa è da osservarsi, che in una Carta del MCXLIV. esistente nella Libreria Stroziana di Firenze, s' indicano tre

Titolari di questo Spedale, vale a dire S. Iacopo Apostolo, S. Egidio o S. Gilio, e S. Cristofano, lo che non trovo in nessuna altra memoria. E in quanto a S. Iacopo Apostolo fi conferva in questa Chiesa un insigne Reliquia del medefimo, vale a dire, un Diro d' una sua santa mano; e la sua festa vi d una tua fanta mano; e la lua feita vi fi folennizza ogni anno con gran divozione il di xxv. di Luglio. Io per me penfo, che effendofi già circa l'anno DGCC. trovate quelle Reliquie, che fi venerano a Compostella, per le Reliquie di S. Iacopo Maggiore; e ne' fecoli fusfeguenti esfendosi continuata una devozione incredibile verso le medesime, con un concorso maraviglioso di devoti pellegrini di tutta la Cristianità, che andavano a visitarle e venerarle, con loro grandiffimi incomodi e pericoli; quindi nascesse in molte persone pie la volontà di fondare Spedali per alloggiare e sovvenire questi pellegrini, ed intitolarne molti col nome di quel Santo Apostolo, che appunto per quefto poi è stato da' Pittori, e dagli Sculto-ri, rappresentato in abito di pellegrino. Bisogna ora sapere, che i Frati dell'Alsapa-scio, oltre al ricevere, e alloggiare, e alimentare i pellegrini e viaggiatori, avevano l' incumbenza di fare i ponti necessari fu' fiumi, e torrenti, e foffati, che attraversavano i gran camini; o far barche per H 2 tra-

traghettare, e case lungo i fiumi; e di rendere comode e buone, e mantenere tali, le strade maestre, e farle in ogni parte ficure; lo che forse volevano fignificare colla figura di quello strumento. Quindi il Padre Eliet nel luogo citato dice, che a spese di questo Spedale mantenevano il tragitto ful fiume Arno bianco in Toscana fulla strada maestra di Roma, ove era in costume di far pagare de'considerabili dazi, i quali cessarono per opera di questo Spedale, e degli altri a esso uniti , sicchè i pellegrini vi passavano liberamente senza pagare cosa alcuna. Questo sembra confermarsi dal vedere, che a Fucecchio era un ponte sull' Ar-no, che si diceva il ponte di Bonfiglio, come io dimoftrai nel mio Viaggio a pag. 734. 897. 1008. 1089. e questo ponte apparteneva ed era dello Spedale d' Altopafcio, come si vede dalla Bolla d' Innocenzio III. di fopra da me citata; ed essendo questo ponte sulla strada Romea o Francesca, sembra intendersi di questo quanto narra il Padre Eliet. E per vero dire, Federigo II. nel suo Diploma (1) conceduto

<sup>(1)</sup> Volumus etiam & praecipimus quasenus idem Hospirale & Fratres in strata publica peregrinorum iuxta Ficcelum super stuvium Armi albi, ubi magis suerit expediens ad necessitatem trans-

a questo Spedale nel MCCXLIV. comanda a' Frati d' Altopassio di fare un ponte sull' Arno bianco vicino a Fuceschio per comodo de' pellegrini; e se per l' inondazione non potessero fare questo ponte, impone loro di far barche da passare il fiume, e così servire i viandanti. Ecco le sue parole: Vogliamo ancora e comandiamo, che il medefimo Spedale e Frati nella strada pubblica de' pellegrini presso Ficeccbio sopra il fiume d' Arno biano, dove sarà più espediente al bi-sogno de passegieri, abbiano e facciano un ponte, senza contradizione o impedimento di alcuna perfona . Se poi nell' urgenza d' inondazione, o in alcuna necessità, non avranno ponte , vogliamo che abbiano una nave per passare i pellegrini senza alcun prezzo ec. Di queste navi per traghettare l' Arno, e de' fuoi porti, varie cose ho dette ed offervate nel mio Viaggio nella Prefazione pag. XLII, e nel Viaggio pag. 155. 257. e ancora in oggi fotto Signa vi è un Borgo, che fi chiama Porto, e di esso col nome di Porce fi fa menzione nella Tavola Peutinge-H 3 ria-

euntium, Pontem babeant & faciant, absque alicuius personae contradictione vel impedimento. Si vero Pontem in urginte inundatione vel necessitate aliqua non babuerint, volumus ut navem babeant ad peregrinos traducendos sine aliquo pretio &c. 135

riana. Ma del Porto, e della barca dell' Arno per traghettarlo a Ficeccbio, ne parla ancora to stesso Imperadore Federigo nel Diploma conceduto al Monastero di S. Salvadore di Ficecchio, riportato qui fopra all' anno MCCXXVI. dove fono le parole in portu vel navigio Arni . Riprova forse della cura, che si dava questo Ordine Religioso di fabbricare i ponti su' fiumi per comodo de' viandanti, fi è il ponte di Caffel Fiorentino full' Elfa, che fembra fatto da' Frati dell' Altopafcio, come fi congettura dall' Inferizione, che vi è ancora in oggi, e che a suo luogo opportunamente riporterò, benchè già da me pubblicata nelle Novelle Letterarie Fiorentine dell' anno MDCCXLVII. col. 157. Questo confermali dal fatto della Signoria di Firenze, che nel Mcccc. obbligo Lodovico del Cavaliere Leonardo Cafafsi di Pifa, Maeftro dello Spedale d' Altoposcio, a mantenere a fue fpefe questo ponte di Castel Fiorentino, ed ancora il ponte di Cappiano fulla Guifciana, ftato forle una volta fatto parimente da quello Spedale, effendo effo pure fulla frada Rozea, del qual ponte ho parlato nel mio Viaggio p. 734. 743. 745. 824. 843. Questa premurofa cura de' pellegrini, credo che foffe una delle cagioni, per cui nella Regola è comandato a' Frati, che vanno fuor dello Spedale, per le Città, Terre, e Castella,

di portare sempre il lume acceso con loro, per potere, cioè, in caso di bisogno e d'oscurità, accompagnare ancora e fare la scorta a' viandanti. La carità, che usava questo Spedale a' pellegrini, è affai commendata da Innocenzio III. nella Bolla lodata a benchè nulla accenna del ristoramento e mantenimento delle strade; e a me fa gran maraviglia, che nella Regola data da Gallico nel MCCXXXIX, fi parli meltiffimo de' fervigi da prestarsi a' pellegrini sì sani, che infermi, nello Spedale; ma non fi dica mai una parola, che indichi l'attenzione e cura, che dovevano avere per le strade, e ponti, e barche ec. Pure così la bisogna passava, e può spal-leggiare ancora la sede di questa Istoria il riflettere, che nell' undecimo o duodecimo secolo in Iralia era stimata un opera principale di carità verso il proslimo, as-sisterio ed aiutario ne' suoi viaggi, non folo col comodo dell' ofpizio, ma con agevolargli in diverse maniere il viaggio. Quindi è che S. Allucio figlio d' Omodei, o Vomodidio, nato nel fecolo xt. nel Pesciatino, contadino di professione, e morto nel MCXXXIV. a dì XXIII. d' Ottobre, ebbe la cura d' uno Spedale presso Pescia, che indi su detto di S. Allucio, del quale ho fatto menzione sopra; e in sua vita fondò diversi Spedali per l' Italia, e tralle altre H 4 35 uno

uno in Toscana, sulla strada pubblica vici-no al siume Arno. E quì di più vedendo che, ingroffandosi il fiume, vi pericolavano molti poveri pellegrini, si portò a suppli-care il Vescovo di Firenze, acciò ordinasse con sue lettere a que' paesani di edificare un ponte; e trovando molte difficultà negli interessati, i quali col transito di una barca guadagnavano affai, con offequio-fa umiltà, e parole cortefi, fe gli cattivò in guifa tale, che condescesero alle sue instanze; sicchè egli fu l'origine d'un pon-te sull' Arno, che si chismò poi il Ponte di S. Allucio, se crediamo al P. Placido Puccinelli nelle Memorie di Pefcia pag. 346. il qual di più a pag. 369, riporta certe Memorie Latine di quel Santo, e delle fue Reliquie, ed una sua Vita antica scritta in cartapecora, trovata nello Spedale presso Pescia sino nel MCCCXLIV. nella quale si parla di questo ponte fatto sopra l' Arno, ma nulla si dice, che fosse chiamato il Ponte di S. Allucio . Bene è vero, che vicino all' Arno è stata veneranda la sua memoria. poiche nel monte d' Artimino fopra Capraia, vi è ancora in oggi la Chiefa di S. Allucio, la quale vi può esfere stata fatta in memoria di questo Santo benefattore del luogo , e quì dirimpetto full' Arno effervi flato fatto lo Spedale e il ponte fuddetto . Ma in verità non vi è rimafto full' Arno di questo ponte vestigio alcuno; siccome niuno vestigio è rimatto nel medefimo fiume de' ponti di Fuceccbio, di S. Giovanni alla Vena, e di Ceoli , i quali pure una volta vi erano, come diffi nel mio Viaggio pag. 737. Ma non potrebbe effere ftato queoggi esse piuttosto quello, che ancora in oggi esse, e si dice il Ponte a Signa ? E per vero dire il Vescovo ed il Capitolo di Firenze hanno sempre avuto il dominio della Chiesa di Signa, siccome ancora in oggi ve l' hanno, e de' beni ad essa attenenti ; e Signe confina col monte d'Artimino, dove a tre o quattro miglia di diffanza è la Chiesa di S. Allucio. Ma comunque la cofa fiafi , la verità fi è , che effendo lo Spedale di Altopascio stato confiderato come faggiamente instituito ed utilissimo, su privilegiato da molti altri Sommi Pontefici , cioè da Aleffandro 111. da Lucio III. da Vrbano III. da Clemente III. e da Celestino III. come ci afficura Innocenzio III. nella citata Bolla; ficcome ancora da Onorio III. e dagli Imperadori Federigo II. e Carlo IV. ed altri, come fi è offervato fopra; e si vede nell' Archivio della Comunità di Fucecebio, in un processo di lite seguita tra questa Comunità, e quella di. Montecarlo, allegato da Francesco Ga.

Galeotti. Papa Gregorio IX. poi, a' preghi di Gallico Maettro, e de' Frati, dello Spedale la Regola di S. Giovanni Gerosolimitano; e gli uni alla medesima Religione, dichiarando che il Maestro e Frati di S. Giovanni Gerosolimitano non acquistassero per questo alcuna iurisdizione sopra il suddetto Maestro accuna turitatione topra il inductio Mactiro
e Spedale di Altopascio, come rifulta dal
Breve del Papa sopra riportato, e come
scrive Iacopo Bosso nella Istoria de' Cavalieri di Malta. Quegli, che si dedicavano
al servizio di questo Spedale d' Altopascio
passavano ne' tempi antichi, come Cavalieri, al riferire del citato Istorico, il quale ferive, che nell'antico Libro, chiamato Provinciale omnium Ecclesiarum Cancellariae Apostolicae, dove sono descritti regolatamente tutti gli Ordini Militari, dopo la religiosa Milizia della Madonna di Montesa, e di S. Giorgio d' Alfana, segue lo Spedale di S. Iacopo dell' Alcopascio; e che il simile si vede nella Pratica di Cavalleria di Girolamo Pavolo da Barcellona; onde il P. Du Brevil ha avuto ragione di dar loro il titolo di Cavalieri, i quali dimoravano per lo più laici, benchè alcuni Frati si ordinassero a sacerdozio, come offerva il P. Eliot; e tutto ciò fi vede chiaramente dalla Regola, della quale più fotto riporterò alcuni capitoli,

i quali mi fembreranno più necessari per la piena intelligenza di questa Religione . In questa Religione dunque i Frati erano o femplici Frati Laici; o Frati Sacerdoti, Diaconi, Suddiaconi, e altri Cherici; o Frati Cavalieri. I Frati Sacerdoti erano pochi, e forse per lo più non n'era altro, che uno per Magione. Vi erano diverse dignità, cioè il Maeftro Generale, i Maeftri particolari delle Magioni, i Priori, i Baiulii, i Comandatori, i Senescalchi, i Cavalieri ec. Oltre a' Frati vi erano altra forta di gente, che si chiamavano Serventi , o Servi , li quali pure doveano effere foggetti, ed offervare una tal qual regola; e di questi tratta la Regola dal Cap. LXVII. fino a tutto il Cap. LXXIV. e al Cap. LXXIX. e LXXXI. Anzi il Cap. LXXIV. così difpone: Lo Servente, lo quale di notte giacerà in Villa fenza licentia e paranta del Senescalco, o vero d'altro Frate, lo quale avesse bailia di dare la licentia, inprima fia corretto. Se la feconda volta cadrà nel fallo, renda la juffizia . Se alla terza volta cadrà, che non s' amendi . agramente fia battuto , e cost per ciascuna volta fia corretto. Ma fe non fi volesse correggiere ne admendare, fia cacciato di cafa, e fia pagato di quel, ch' a fervito. In questo Or-dine dello Spedale tanto erano maschi, che femmine ; e le femmine fi dicevano Sorori,

o Suore, come fi sono chiamate dipoi. Si ricevevano anche i mariti colle loro mogli, ma doveano abitare separati, siccome le Suore non doveano stare co' Frati, e neppure mangiare insieme. E per ciò, che riguarda il riceversi i coningati tra' Frati dello Spedale d' Altopafcio, fe ne ha un bello esempio in Instrumento del MCCCXXII. rogato fotto dì viii. Dicembre, e copiato da Ser Niccolò figlio di Totto da Montecarlo dal Libro de' Rogiti di Ser Azino di Damiano da Fucecchio, con autorità e licenza datagli dal Signor Villano di Botto Giudice della provincia di Valdinievole pel Signore di Lucca, notato col num. 43. poiche in questo Strumento, che efifte nell'Archivio della Magione dell' Altopascio di Lucca, si dice, che il venerabile Religioso D. Fra Bentivenga Rettore e Maeftro dello Spedale d' Altopascio Diogesi di Lucca, col consenso del Capitolo di detto Spedale radunato nel Palazzo di detta Magione in Firenze, costituisce suo Procuratore Fra Ridolfo da Pescia Frate di detta Magione a ricevere Lando del qu. Matteo da Porcari, e Giovanna fua moglie, con tutti i loro beni; e questo Atto è fatto in Firenze, a cui fegue dipoi l'accettazione, offerendo eglino fe le loro persone e beni, ivi descritti, i quali sono moltifimi, a detto Spedale; e quefto Atto del-

dell' accettazione è fatto nella Chiefa di S. lacopo dell' Altopascio . Non voglio lasciare di notare quivi, che questo Palazzo dello Spedale dell' Astopascio in Firenze, era in via della Spada, passata la Chiesa, di S. Pancrazio per andare verso S. Maria. Novella, dove adeffo è l' Offeria del Pidoccbio; e corrifpondeva in via del Sole :) e conferva ancora una porta in ciafcuna di dette vie, che mostra esfere stata porta di un luogo pio : la qual notizia debbo alla, gentilezza del Signor Giovanni Baldovinetti Gentiluomo Fiorentino, che molto fi diletta di ricercare le antichità patrie, e di, raccorne le memorie, a cui debbo ancora qualche altra notizia circa quelto famolo Spedale Cavalleresco di S. Iacopo d' Alcopascio. Essendo andato io a visitare questo, edifizio non vi ho trovato fegnale alcuno: de' Frati dell' Altopascio; ma sopra ciascuna porta, vi è uno Spirito Santo in pietra, insegna delle Monache dello Spirito Santo di Firenze, le quali in oggi possiedono quefto luogo, con molte altre case li vicine, le quali ancora potevano appartenere a quel luogo pio. L' unico contrassegno, che vi fia rimalto, dell' effere flato in antico un Palazzo, o Magione, o Spedale, de' Frati dell' Attopascio, è, che dalla parte di via del Sole serve ancora ad nso di Spedale, e raccetta i poveri Fiorentini, i quali non hanno cafa nè terto, effendovi fei letta per lor servigio, benchè questi tali deb-bano pagare otto piccioli per sera ciascheduno; e volgarmente si chiama lo Spedale del Piccione, l' ingresso del quale fa conofcere, che ivi anticamente fosse ancora una Chiefa pel vestibulo, che ha, e per vedervisi. encora la piletta dell'acqua fanta. Ma per tornare a propofito, molto graziofo è il racconto, che fa Francesco Galeotti nelle Memorie di Pescia MSS. all' anno MCCCLVIII. così ferivendo: Tra le molte Chiefe e luoghi pii , che erano anticament- in Pefcia, vi era la Magione o Manfione de' Frati di Altopascio (che vivevano sotto la Regola di S. Agostino) quali avevano obbligo di tenervi lo Spedale, e aveva corrispondenza con quello d' Attopascio , che è posto nella iuri dizione del Vicario di Pefcia, lontano da questa cinque miglia. Erano questi Spedali gopernati da un Superiore, che fi chiamava il Mae iro Generale, e ancora Signore d' Altopascio fi trova nominato. Era in questo tempo Maestro Generale M.ff. Iacopo da Pefcia, che vestiva Prati di dett' Ordine molti Pesciatini, the avevano moglie , quali pigliavano tal abito per non pagar le gravezze, e per effere efenti dalle guardie, che ne rifultava grandiffimo danno alla Comunità . Questa conoscendo, che l'ingordigia di questi Frati era troppo

grande, deputo un Magistrato sopra questo negozio, acciò provvedesse per l'indennità del Comune , e facesse quel tanto conoscesse effere fervizio di Dio e del Pubblico. Quefto Magi-Strato inteso e considerato quello facevano quefli Frati, ordino, che fi scacciassero di Pefila e fue diftretto, e che non ci poteffero entrare; e fece mandar bando, che chi avesse da dir contro al suddetto Maestro e suoi Frati. lo dovesse riferire al Cancelliere della Comuni tà; nè che alcuno potesse lavorare, ne far lavorare beni de' medesimi Frati fotto gravistime Legato, alla Signoría di Firenze, e a Meffet Andrea da Todi, Collettore del Pontefice, a darli parte di questo fatto. Al risentimento, che fece la Comunità, il Maestro e i Frati fe aftennero di pigliar per Frati nomini, che avefsero moglie; ed effendoli venute occasione di ricevere alcuni, ne scrisse lettere alla Comunità con raccomandar se stesso, i Frati, e Spedali, alla protezione della medesima . Letta questa lettera nel Configlio generale, fu da esso rimefa al Magistrato suddetto, acciò facesse sopra questo negozio quanto fusse necessario. Il Magistrato considerato bene il tutto dicbiarò, che certi di Pefcia, che avevano moglie, non fussero, ne potessero esfere, Frati di detto Ordine, ma che fussero sotto la inrisdizione del Comune di Pescia. E Messer Andrea da Todi ColCollettore del Pontefice fece ancora una dichiaeazione, che il detto Maeftro non poteffe per l' appenire ricevere alcuno che fuffe coniugato, e che i Frati, che avesfero moglie, non potessero aver voce in Capitolo. E qui di passaggio vo' notare ancora, che il Padre Placido Puccinelli nelle Memorie di Pefcia, all' Aggiunta, pag. 407. dice, che lo Spedale di S. Biogio di Pefcia , di cui ho parlato, fu fabbricato ne' tempi antichi da' Frati dell' Altopascio ; il quale Altopascio essendo luogo orrido e paludoso, si ritiravano i Frati a passare l' Invernata nello Spedale di Pescia: e nella facciata di detto Ospizio si vede l' Arme de' Capponi, che, come si disse, sono stati padroni del-lo Spedale d' Altopascio. In Scrittura de' di xxvII. Gennaio MCCCLXV. fatta da Fr. Roberto di Doffino de' Boramonti di Pefcia, Rettore e Maestro dello Spedale d' Altopafcio, del quale è memoria dal MCCCLXV. al MCCCLXXV. fi truova menzione di questo Spedale di Pefcia nella feguente maniera (1) :

<sup>(1)</sup> Reverendus in Christo Pater, & Dominus Frater Robertus olim Dossini de Piscia, Dei & Apostolicae Sedis gratia bumilis Magister & Dominus Hospitalis & Manssonis Saucti Iacobi de Altopassu, Ordinis Saucti Augustini, & Lucanae Dioccess, ad Romanam Ecclessam nul-

Il Reverendo in Cristo Padre e Signore , Signore Fra Roberto del q. Doffino di Pefcia, per grazia di Dio, e della Sede Apoftolica , umile Maestro e Signore dello Spedale e Magione di S. Iacopo dell' Altopasso , dell' Ordine di S. Agostino , e della Diogesi di Lucca , Spettante immediatamente alla Chiefa Romana, di confenso del suo Capitolo , congregato al fuono della Campana in Pefcia , fecondo il folito costume, nella fala del detto Spedale, fece quietanza a Fra Bonagrazia da Pefcia ec. come fi vede appresso il lodato Puccinelli, e appresso il Galeotti, che dà ciò più corretto. Il Puccinelli parla pure di questo Spedale di Pefcia alla pag. 343. ove dice, che Bartolammeo Ammanuati di Pefcia nel MCCCXVII. vendè a' Frati di questo Spedale alcuni beni, vale a dire, essendo Maestro Generale d' Alcopafcio Fra Bentivenga , del quale parleremo a fuo luogo. Va altro esempio , ma più antico, di marito e moglie, che si offeriscono per Conversi allo Spedale d' Altopafcie, ci fomministra una Carta del MCLXXXV. dell' Archivio del Sig. Ruberto Strozzi, nella quale in detto anno v. KL. Iulii Indict. III. Pitolo da Lebiano

lo medio pertinentis, de consensu sui Capituli congregati sono campanae, Pisciae, more solito, in aula dicti Hospitalis, secit quietationem Frati Benagratiae de Piscia &c. 1362

q. Brunelli, e Mengardina sua moglie e figlia del q. Guiductio , offeriscono Deo & Petro Dei gratia Reffori Ofpitalis de Altopasso tutti i lor fondi, diritti, e azioni ec. Afum ad Monasterium Sancti Michaelis prope Pisciam Maiorem . Predicti iugales posuerunt se in manus predicti Rectoris per Conversos & Osfertos, & ei obedientiam promiserunt. Aldricus Notar. &c. e queste in corsivo sono le parole medefime della Membrana. Vi era ancora in questa Religione una specie di terzo Ordine, che chiamavano Confraternita, per la quale i fecolari promettendo alcune cofe, erano ammesti alla participazione delle Messe, e orazioni, e opere pie, dello Spedale, ficcome si ve-de dalla Regola. Se simili instituti e rego-lamenti erano in questo Ordine sin da principio, quando cominció nel decimo, o unde-cimo fecolo, non folamente pare che poteffe fervire d' idea all' inftituzione de' famosi tre Ordini posteriori di Cavalleria, cioè dello Spedale di S. Giovanni Gerofolimitano, di S. Maria del Tempio, e di S. Maria de' Teutonici ; ma ancora agli Ordini Mendicanti di S. Domenico, e di S. Francesco, ne' quali pure sono i Frati, le Suo-re, e i Terziari. Di più i Frati d' Alto-pascio erano mendicanti, e andavano a cercare limofina, come fi conofce dalla Regola

al Cap. VIIII. ove : Et in addimandare le elemofine dei fanti poveri le religiofe perfone de' Frati et dei Cherici et de' Laici vadano. Nè molto diffimile era la forma dell'abito loro, e talora scalzi andavano: onde nella Regola è prescritto il lavare i piedi a' Frati. Volendo io dare la ferie de' Maestri Generali di questo Ordine, sto riflettendo, che essendo il suo principio almeno dalla metà del secolo xi. pure fino adefio non ho trovata memoria d'alcun suo Rettore o Maeftro, anteriore al fecolo XII. Tralle antiche Carte dell' Archivio ricco e capiofo dello Spedale d' Altopascio, che si conferva in Firenze appresso i Signori Ruberto e fratelli Strazzi, le Membrane e Scritture del quale faranno da me indicate col nome di Archivio Strozzi , a differenza della Stroziana, che è una Biblioteca del Signor Carlo Tommalo Strozzi, altro ramo di quella illufire nobiliffima famiglia, ne trovo una del MLVII. (1) nella quale una certa Gbisla, e I 2 nna

(1) In nomine Domini nostri Iesu Christi Dei eterni. Anno ab Incarnatione eius millesimo quinquagesimo septimo, decimo Kalenda, Septembris, Indictione tertia. Maniscste sumus nos Ghisla mulier Huberthi, & silia b. m. Signorecti. & Mactalda mulier Widi, que Moricone vocatur, silio b. m. Herigi, quia consenuna certa Massalda, vendono alcuni fondi a Ardingo chiamato Bresso, figliuolo di Gherardo; e l'atto si sa vicino al Castello di Santa Marià a Monte, ne' cui contorni i Frati dell'Altopascio possedavano gran beni. Non potrebbe essere quello Ardingo un Rettore di questo Spedale? Ma io credo, che se tale fosse stato, sarebbe stato ancora in qualche maniera indicato. Può essere che la Carta sia passata nell'Archivio dell'Altopascio per qualche altra cagione; siccome si vede passata nel medessimo una Carta del McIv.

tientibus nobis supradicti viri nostri, quibus interesse videtur cum notitia Iohanni Iudex facri Palatii, ad quibus fecundum legem interrogata & recognita fum eo quod nulla nobis paffa fum violentia, fe pura & integra noftra bona voluntate qualiter de dicta pagina consentientes nobis supradicti viri nostri, per hane Cartulam venumdamus & tradimus tibi Ardingo qui Bretto vocaris filio b. m. Gherardi, videlicet , illa quartam portionem ex integram , de medierate, & integra de portione supradicti viri nostri de omnia & omnibus casis, & rebus illis, quam abemus in loco & finibus ubi dicitur Puteus Vstorli, & in loco & finibus Leugnani, & in loce & finibus ubi dicitur Radicofa, & infra Civitatem Luca, vel pro aliis locis, que &c. Actum loco & finibus ubi dicitur a Colle prope Castello Sancte Marie que dicisur a Monte, Bernardus Notarius &c.

1365

MCIV. (1) riguardante lo Spedale di Rofaia, che poscia su unito a quello d' Altopascio, come altrove meglio si dirà; siccome du-I 3 bito

(1) In Christi nomine . Breve pro futuris temporibus fecuritatis & firmitatis ad memoriam habendam vel retinendam, qualiter fachum est in Monte de Castello qued vocatur Salamartana, in presentia hominum, quorum nomina subter legentur. Vgo & Lottherius Comiti germani filii b. m. Vghiccionis Magni Comitis per virgam quam tenebant in manibus dederunt & tradiderunt Toanni Presbytero Custodi atque Rectori Ospitali Rosaie, videlicet omnem usum & obedientiam & redditum seu placitum & diftrictum, atque glandaticum, quod ipsi Comiti sunt accepturi de forte & re illa massaricia posita in loco qui dicitur ad theum, & in eius finibus, que recta est per Lambertum & Marcum germanos , & per Bonitzium & per filium Teuzonis. Item dedere & tradidere ei tres folidos denariorum Lucenfium, quos predicti Comiti per fingulos annos pro carne funt accepturi a Bruno & Ioanne filiis quondam Homici de Sancto Vito; & duodecim denarios a filiis Ioannis quondam Begi-&i , ut amodo in antea fint in potestate fupradicti Iohannis Presbyteri suorumque successorum & Rectorum ipsius Ospitali habendi & tenendi fine omni predictorum Comitum fuorum. que heredum contraditzione & molestatzione, donec ipfi centum fexaginta folidos denariorum benorum non folverint ad partem predicti Ofpibito che gli fossero poi unite le Chiese e Monasteri di S. Giorgio, e di S. Nazario, del qual Monastero di S. Nazario ho parlato nel mio Viaggio a pagina 803. e però in esso fi trovino Carte spettanti alle dette Chiese, come una del Mcv. (1)

tali &c. Hoe fastum est in presentia Bulgarelli filii quondam Carbonis, & Martini filii Ragimberti, atque Walfredi de Spichello &c. Anno Dominice Incarnationis millessmo centesimo quarto, pridie Kal. Aprilis, Indist. undecima.

(1) In Christi nomine . Breve pro modernis & futuris temporibus securitatis & firmitatis, ad memoriam habendam vel retinendam, qualiter intus Burgo de Caplano presentia bonorum hominum, quorum nomina fubter leguntur, Vgo & Lutterius Comites filii q. Vgo. nis Comitis per virgae quam in manibus habebant dederunt & concesserunt in mano vide. licet Bononii Prepofiti de Ecclesia Monasterii Sancti Georgii ad partem predicti Monasterii & Sancti Nazarii nominative omnem filvam terram que est undique per circuitum ipfius Ecclefie fupradicti Sancti Nazarii &c. perpetuo iure abendo, fruendo, nominative ius piscandi , & utilitatem predictarum Ecclesiarum faciendi in predicta aqua, que vocatur Iufsciana &c. Anno ab Incarnatione Domini MCV. XVI. KL. Februarii Indict. XIII. Albertus Notarius Domini Regis .

e una del MCXXV. (1) Molto meno poi credo, che un certo lidebrando (2) figlio d' Vgose, a cui nel MXCVI. vende certa terra il Conte Vghiccione figliuolo del Conte Bulgarello, possa essere alcun Ministro dello Spedale di Altopascio, per I 4

(1) Anno ab Incarnatione &c. millessimo centessimo vigessimo quinto XIII. KL. Novembris Indist. quarta. Manisesti sumus nos Rolandinus filius q. Sismundi & Ardis iugalis filia q. . . . & Ermanno atque Strambo germani filii eiussem Rolandini, & Guirtone q. Massaili, & Guineldo filius eius, & Castiano atque Moricone germani q. Bernardi, quia tu Savinus Presbyter Ecclesse & Monssterii Sancti Georgii Lucane Civitatis dedisti nobis meritum Anulum aureum &c. ed essi danno un pezzo di terra in Cerbaria ec. Actum intus Castrum de Via Venaria. Lanfrancus Notarius.

(2) In nomine Domini nostri Iesu Christi Dei eterni. Anno ab Incarnatione eius nonagessimo sexto post mille, mense Madii, Indictione quarta. Manisestus sum ego Vhitzo Comes silius b. m. Bulgarelli Comitis, quia per hanc Cartulam venditionis vendo, & trado, ribi Ildebrando filio Vgonis filii Drude, idest, integra terra, & res cum silva & busco super cardiala que est posita in Curte de Ficiclo &c. Actum in Castello de Monte Cascioli Comitatu Florentino. Gerardus Notarius.

Car-

1368

trovarfi ancora quefta Carta nel fuo Archivio , ed altre Carte fomiglianti . E' forse da maravigliarsi però, che in Carta del MLXXXVII. (1) in cui un certo Buono figlio d' Amico offerisce allo Spedale un suo campo, di niun Rettore del mede-

Carra ifta predictus Comes fecir & dedig Alberto Comiti a vice ipfius Ildebrandi eo tenore fi filii & heredes ipfius Vghitzonis Comitis post suum decessum dederint pro anima eius centum libras de bonis denariis de Luca ufque ad tricefimum diem , & alia centum ufque ad caput unius anni, post mortem eius in laudamento de Abbate de Ficiclo, & de Abbate de Septimo, & de Priore de Camalduli. & Domni Gerardi de Domo, si vivi fuerint &c.

(1) In nomine Domini noftri Iesu Christi Dei eterni, anno Incarnationis eius millesimo octuagefimo feptimo, quarro Idus Martii, Indi-Rione decima. Manifestus sum ego Bonus filius b. m. Hamichi, quia per hane Cartulam per anime mee remedium, & per remedium animarum bone memorie patris matrifque mearum, & quondam Ghisle fuit coniux mea, offero tibi Summo Deo, & Ospitale illud, qui eft conftructo cum Ecclesia item in loco & finibus Cerbaria, ubi dicitur Altepascio, ideft una petia de terra mea illa que est campo , quam habeo in loco & finibus ubi dicitur in Cafaio, tenentes uno capo cum uno lato in terra, que fuit quondam Gogi, & alio capo cum

fimo fi faccia menzione; ficcome nella donazione, che gli fanno di certa terra i Conti Vgone, Ranieri , Lottieri , e Bulgaro , figli del Conte Vguiccione, i quali sono i medefimi co i Conti nominati nelle Carte riferite quì fopra, nel MXCVII. del-la quale riportai la Carta nel mio Viaggio pag. 1080. si commemorano sì i Rettori dello Spedile in generale, ma non s' individua alcuno col proprio nome . Impertanto la più antica memoria, che finora abbia incontrato del nome di alcun Ret-tore di questo Spedale, è dell' anno MCVIII. da uno Strumento del quale anno fi vede . che

Martino Rettore dello Spedale nel MCVIII. fa una compra di beni da Ranuccio di Vgolino , e da Contesso di O.dobrandino , e il detto Contratto dice : Vendidit Martino Provifori & Redori Ofpitalis , quod est constructum ad bonorem Dei in loco, qui nuncupatur Teupascio. In un altro Instrumen-

to

cum alio lato tenet in terra que fuit quondam Feppucci &c. & dicta terra &c. fit ad opus & Susceptionem seu consolationem peregrinorum & pauperum, seu etiam indigentium orfano-rum & viduarum, qui ibi omni tempore suscipiantur & abeantur &c. Actum Luca . Rodulfus Norarius.

to del MCXXXII. si vede, che Martino da Vecchiaia (che è un Villaggio di Pessia) Restori de Ospitio Tenpassi compra alcuni beni ec. In altro Contratto del MCXXXVII. appresso il Sig. Francesco Maria Piorensimi di Lucca n. 23. si nomina Martino pure Rettore e Custode dell' Ospizio Sansii Gilii de Tenpassio. Nel MCXLIII. si vende Martino Custode Esclesse & Hospitali Dei & Besti S. Iagobi, & Sansii Gilii, & Sansii Christofani & C. come apparisce da Carta dell' Archivio Stroziano (1). Nel MCXXXIII. Ismirella già moglie di Lusterio del q. Vberto, ed ora moglie di Bonifazio figlio di Sesmondo osserice alla Chiesa dell' Altopassio un pezzo di terra posta a Casasio ec. lo Strumento comincia così: Sansia autem & venerabilis Ecclesa & Ospitali Deo & Besti Sansii Gilii, quod est fundatum & edificatum in loco qui

<sup>(1)</sup> Anno Mexull. NIV. R. Aprilis Indictiquincta. Rusticus silius q. Petri, & Guilgia iungalis & silia q. Omici, vendimus & tradimus tibi Martino Custode & Ecclese & Hospitali Deo & Beati Sancti Iagobi, & Sancti Gilii, & Sancti Christofani, que est fundata & edificata in loco qui vocatur Altepascio; videlicer integram unam nostram petiam de terra que est posita in loco qui vocatur Cartialla &c. Actum in loco qui vocatur Cartiala. Hubertus Notarius.

vocatur Altepascio &c. Allum in laco qui vocatur Puzofforli . Vberius Notar. E nel MCXLIV. Sesmundus Sacerdos Dei , & Ecclefie Beati Petri Apoftoli de Puteo &c. invefte Rubeum de Altepascio ad opus Hospitalis vice Martini Domini sui d'un pezzo di terra posto prope predictum oppidum &c. Ciò è fatto a Pozzo, sopra la porta anno Dominice Incarnationis MCXXXXIV. IV. KL. Ian. Ind. IV. Henrigus Notar. che sono due Membrane dell' Archivio Strozzi . In altro Contratto fatto nel MCXLVIII, apparisce, che Lambertuccio di Guglielmo offerifce e dà certe terre Martino . Ecclefiae & Ofpitio Santi Iacobi del Topafcio, quod est confruttum & edificatum in honorem Domini, & omnium bominum, qui caritatem querunt. Si trova memoria di quelto Martino fino all' anno MCLI. Sotto questo Rettore dunque nel MCXIV. fu fatta offerta allo Spedale , qui est pofito & edificato in loco , qui dicitur Altepascio, come costa da Membrana appresso il lodato Signor Fiorentini num. 12. e nel MCXXII. X. KL. Iulii Indict. XII. Sancta autem venerabilis Ecclefia Dei & Santti Gilii que eft fundata & edificata in loco qui dicitur Altopascio. Ego quidem Presbyter Allus filius qu. Guittbonis &c. offero Deo & iam difle Ecclefie, un pezzo di terra posta a Cartialla, che confina da un lato colla terra Vicecomiti de FiFicecbio &c. Affum in loco qui vocatur Ficecbio. Vbertus Notar, che è Membrana dell'Archivio Strozzi; e nel MCXXIV, fu fatta donazione Deo & Ofpitio constructo & edificato in loco, qui dicitur Tepascio, come si legge in Cartapecora della Stroziana di Firenze segnata n. 1091. e nel MCXXV. altra offerta di terra è fatta allo Spedale (1), come costa da Carta dell' Archivio Strozzi; e nell' anno MCXXXII. IV. Non. Iul. Indict. IX. Enrigo figlio di Guazone offerisce e dona alla Chiefa e Spedale del beato S. Gilio de loco qui vocatur Altepascio , una porzione di terra posta in un luogo, che si chiama Ischeto, che è retta pel siglio di Paganello da Catiana, e da altri ec. Affum in loco qui vocatur Ficecbio . Vbertus Notar, come per Membrana del medefimo Archivio . Nel MCXXXIX. in Membrana del Signor Fiorentini num. 24. si trova nominato l' Ospizio Teu-

(1) Anno MCXXV. quarto idus Ianuarii, Indict. secunda. Sancta autem & venerabilis Ecclesia Dei, & Hospitalis Dei, & beati Sancti Iacopi, & Sancti Gilii, quod est positum in loco qui vocatur Altopascio. Nos quidem Vbertus & Bonisatius atque Passavanti germani filii q. Sexmundini &c. offeriscono al detto Spedale un pezzo di terra posta in Ischeto luogo detto Cafaggio ec. Actum in loco qui vocatur Puthossocii. Rupettus Norarius.

Teupasci. Nel MCXLI. si dà investitura al medesimo Spedale, per Carta dell' Archivio Strozzi (1). Nel MCXLII. Vberto del q. Sosfredo Monaco, ed altri, vendono allo Spedale d' Altopascio alcune terre presso a Carraria, e se ne roga Errico. Nell' anno MCXLIII. IV. KL. Febr. Indict. VI. Bonello del q. Bonetto, e Scotta fua moglie, e figlia del q. Buono , e Baldovino e Vgbizzone germani figli del q. Giovanni ec. vendono a Rubeo d' Altopascio ad opus Hospitalis de iam ditto loco due pezzi di terra pofti in Cartzalla ec. ove è un luogo, che si chiama Poellare ec. Allum in Valle Arni in Villa que Caprognana dicitur , non longe ab domo dictorum ingalium . Henrigus Not. come da Carta dell' Archivio Strozzi . Nel MCXLIV. poi Amato di Saratino , per Con-

(1) In nomine eterni Dei. Breve ad memoram habendam & retinendam qualiter in
loco Putei fub Porticu Sancti Petri in prefentia bonorum hominum quorum nomina leguntur inferius. Sefmundus Sacerdos dicte Ecclefie B. Petri Apoftoli de Puteo communi confilio Dominorum & fidelium per fustem quem
in suis detinebat manibus investivit Rubeum de
Altepafeio vice Domini sui ad opus dicti Hospitalis &c. de una petia terre prope predictum
Castellum &c. Anno Dominice Incarnationis
MCXLI. quarto KL. Januar. Indict. 11.

## 1374

Contratto rogato da Bernardo Notaio il pri-mo di Febbraio, Indizione vii, donò alla Chiefa e O pizio di S. lacopo, che è appresso la strada Francigena, dove si dice Teapastio, un pezzo di terra posto in Bor-go, vicino al Castello di Bareglia, come ferive il Galeotti nelle Memorie di Pefcia ed io ne feci menzione nel mio Viaggio pag. 1196. In questo stesso anno si vede fatta un' altra donazione Hospitali Dei & Beati S. lacobi , & S. Gilii , & S. Criftofani , quod eff fundatum & edificatum in loco, qui vo-catur Altepascio, in una Cartapecora della Stroziana fegnata 1070. E nell' Archivio Strozzi è altra Carta dello fteffo anno, in cui Alghiruolo del q. Giovanni investe Rubeum de Alteposcio ad opus Hospitalis d'un pezzo di terra vicino a Pozzo, nel qual luogo diede l' investitura; ed altra Mem-brana dell'anno seguente dice, che Francardino del q. Paganuccio in Santa Maria a Monte invefti Gantapagnum ad partem Ecclefte Sandi Gilli , & Hofpitalis de Alte-paftio d' un cafamento. Nell'anno MCXLVI. III. Idus Februar. Indiet. VIII. Tiniofo del q. Vbertelle, col configlio di Ranucciose del q. Ildebrandino Lombardo suo patrino, offerisce omnipotenti Deo & Eccleste Santti Gilii Istobi & Cristosori & Hospitali Altepascensi tutte le cose mobili e immobili venutegli per eredità da fuo padre, e tutti i diritti, che ha in tenimento e feudo e in tutti i luoghi tanto dentro i confini di Paterno, quanto in quei di Pozzo ec. Adum in pede Ripe oppidi Putei. Henrigus Not. come da Carta dell' Archivio Strozzi; dove pure in altra Carta è, che nell'anno extent, post mille. Vgieri f. del q. Guiduccio, e Beatrice fua donna e figlia del q. . . . . . che si dice Pietro Parabolafacio, e Regolotto suo figlio, ricevono fedici foldi di buoni denari Lucchefi da Bernardo Custode & Reffore Ospitale de Ponte qui est super Arnum in loco de Ficeclo, per pegno de quali danno al detto Bernardo e suo Spedale alcune terre, una delle quali è posta in luogo detto Ronco Giuditte ec. Assum intra Cassina de predisto Ospitio, loso disto Mertario. Ilde-brandus Notarius; lo che conferma quanto ho detto fopra circa il Ponte di Ficeschio.

Guido è nominato in un Contratto fatto nel McLII. riportato nel mio Viaggio a pag. 1160. dove: damus & tradimus Guidoni Custodi & Rectori Hofpitalis Dei & Sancti Iacobi fito in loco qui vocatur Teupafcio; e in un altro del medesimo anno, che si conferva nella Stroziana segnato n. 1057. è una simile donazione fatta a questo Guido dallo stesso Omodeo Rettore dello Spedad di Rofaia,

faia, che la fa nel Contratto riportato nel mio Viaggio. E in questo stesso anno parimente Brunetto e Selmundello e Guerriscio germani figli di Ranuccio per se e per Ruffichello lor germano investirono Ildebrando del q. Cariccione Converso dello Spedale dell' Alcopafcio recipientem in vice Guidonis Rectoris supradicti Hospitalis di due pezzi di terra , campi ec. Anno MCLII. fexto Idus Madii Indiff. XIV. Henricus Notarius; come da Carta dell' Archivio Strazzi . Di Guido pure è menzione in un Contratto fatto nel MCLIII. nel quale anno Gregorio Velcovo di Lucca conferma un baratto di terre fatto tra gli uomini della Corte di Pescia, e lo Spedale di Topascio alla presen-29 di Senzanima, e di Si/mondino fratello di Avocato, figlio di Lamberto , e di Soldanieri d' Opizo, Castaldi della Curia di Pescia, e di Rogerio di Colleteio , e di Errigolo di Bianteo , Scarioni della predetta Curia, e di Ventura di Rapancanna; promettendo il medefimo Velcovo, che i fuoi fuccessori averanno per rata e ferma detta permuta, e mertendo pena a chi offendesse detto Spedale nelle medefime terre : e ricevè fotto la fua tutela e protezione, e de' suoi successori, i medesimi beni, ed in specie i Mulini posti ful fiume della Pefcia Minore , vicino alla Pieve di S. Piero in Campo. Nell'anno MCLVI.

VIII. Idus Iunii Indiet. IV. Passavanti del q. Sesmandino colla sua moglie Berta consestano di aver ricevuto undici lire di buoni denari in mutuo a Domno Widone Hospitaus Xi Altipassi Restore; ed in pegno danno a lui e allo Spedale un pezzo di terra posto nella loro Cotte di Puzzo ec. Assum in Castrilo Gangalandi Comitatu Fiorentino. Benno Iudex & Not. Guido pure si commemora in Carta di vendita del MCLVIII. dell' Archivio Strozzi (1). In una Membrana della Stroziana segnata n. 1065, questo Guido fa un Contratto nel

(1) In nomine Domini nostri Iesu Christi Dei eterni Amen. Anno ab Incarnatione eius millesimo centesimo quinquagesimo octavo, tertio Idus Martii , Indict. fexta . Manifestus fum ego Stultus filius q. Sesmundi quod per hanc Cartulam vendo & trado tibi Guido Re-Stori Ospitalis de Altopascio ad opus eiusdem Ofpitalis, ideft, omnes terras cultas & incultas donicatas & maffaricias quas habeo & mihi aliquo modo pertinent in terris & in aquis, in loco Sancta Maria ad Monte, & in confinibus & in loco Potho, & in confinibus & in loco Tor ...., hano & in loco Paterno, & in loco Montecalvori, & in loco Quinciori, & in eorum finibus &c. cum omni iure & diricto quod habeo de fidelibus ,vel in aliis personis &c. pro quibus a te recepi pretium librarum quatuordecim Lucenfium denatiorum &c. Actum Luca . Henricus Notarius .

MCLVI. e vi fi dice: Affum in loco , qui vocatur Teupascio. Ed in un altro Strumento del MCLIX. apparisce, che Guido di Saracino, e Ioledina di Bonfiglio fua moglie, vendono certe terre Guidoni Dei gratia Seniori & Reftori Ofpitalis Santi Gilii & S. Iacobi, qui dicitur Altopascio . Nel MCLIX. pure pridie KL. lanuarii Indict. feptima, Vberto di Sesmondo e Castracane suo figliuolo, e Sindica moglie del detto Vberto, figlia del q. Alberto, danno pegno ed ipoteca Guidoni Dei eratia Ecclefie & Hofpitalis Sancti lacobi de Altepascio Rectori reverendo duarum petiarum terrarum &c. pofte in loco qui dicitur Potho iuxta flumen quad dicitur Guifciana &c. Afta funt bec in Caftello de Supradicta Pottba . Guintulinus Apostolice Sedis Notar. Si trova memoria di questo Guido fino all'anno MCLX. Sotto di lui dunque l'anno MCLV. VII. Id. lanuar. Indid. IV. Paffavante del q. Sefmondino offerisce amnipotenti Deo & Ecclefie Sanftorum eius lacobii & Gilii & aliorum ad utilitatem & commodum Hofpitalis Altopafcenfis, un pezzo di terra posta presso al Castello di Pozzo, in luogo detto Vignale ec. Affum in pede Castri Putenfis &c. Henrieus Notar, come cofta da Carta dell' Archivio Strozzi, dove fi ha altra Carta del MCLIII. nella quale Passavante figliuolo di Sismundo, e Berta sua moglie fanno donaziozione al Rettore e Conduttore del Ponte di Fucceccio, pel mantenimento di quell'opera, attenente allo Spedale di Attopassio; lo che conferma quanto ho detto altrove di questo Ponte, il quale sembra che sosse di legno, e che le piene del siume talvolta lo portassero via (1). Nello stesso Articolorio di Responsa di Chi-

(1) In nomine Dei eterni, anno Incarnationis eius millefimo centefimo quinquagefimo tertio. II. KL. Martii, Indict. II. Chrifto actore Manifesti sumus nos Passavanti filius Sismundi & Berta uxor confensu mariti mei notitia vero Benni Iudicis legaliter fine alicuius vincolentia comuniter quia per hanc Carrulam pro Dei timore & noftra redemptione donamus & tradimus tranfacto iure proprietatis in manu Rectoris & Conductoris Pontis de Ficielo pro adiutorio illius operis retinendo; qui conducirur retinerur auxilio Dei , & de Rectoribus Hofpitalis Altipafci; nos vero nominarive pro ipfo Ponte reconciliando annualiter volo & optamns, unde perpetualiter transactum facio de duobus folidis pensione, quam recipere solemus de noftra terra & masia illa Brunelli Berte de Paterno modo Pafferinus gener cius tenet, integram ipfam penfionem . Et fi non annualiter adimplere voluerint tenerores, tunc ius & dominium requirendi de illa masia constringendi donamus Rectoribus &c. Quicumque vero removere vel subtrahere ab ifta opera voluerit fit fup anathematis vinculo &c. Factum fuit hoc a Monte Spertoli Lucardo . Benno Notar . & Judex .

chivio è pure una Carta del MCLVI. dalla quale sempre più si conosce, che i Frati d'Altopassio avevano la cura de'Ponti, poichè in essa il medesimo Passavanti del q. Sissimondo dispone per sua ultima volontà a favore dello Spedale d'Altopassio; e dice avere così lasciato Ecclessis, & Ospitalibus, Poutibus, Clericis, Laicis, & Ancillis (1).

(1) In Christi nomine. Cum Passavanti flius quondam Sismundi visitatione divina maxime pateretur, & ipfe in lectulo fuo iarens interrogatus foret a Notario Benno quomodo bona fua ordinaffet & difposuisset; cui ipfe coram fidelibus fuis circumftantibus & uxore sua presente, viva voce & bono sensu refpondit ita : quidquid & qualiter olim eum preparatus eram ire apud Hecclesiam Sancti Iacobi, tunc confilio quorumdam meorum fidelium & uxoris mee ordinavi & disposui Hecclesiis & Ospitalibus, Pontibus, Clericis, Laicis, & Ancillis; ita etiam modo refirmo & volo & onto. Infuper & aliud quod in penitentia addidit cum iftis omnibus ordinamentis ratum & firmum effe voluit inrevocabiliter fancitum . Iterum vero altera die 111. KL. Novemb. cum quidam Muncinus Conversus Ospitalis Altipasci eum visitaffet, & benigne ipfum interrogaffet, qualiter fe erga ipfum Ofpitale habuiffet dixit & fibi: Ego iam cum Domino vestro locutus, & cum certis vestris fociis cum scriptis & fine scriptis meam patefeci voluntatem, & nunc item libentissime quidquid & quantum & quale Montanino è nominato in Carta del MC-LXI. appresso il Signor Fiorentini num. 20. ove si dona Montanino Dei gratia Restori & Custodt Hospitalis Sansti Iacobi & Sansti Gilii in loco Altopascio. In Carta dell' Archivio Strozzi del MCLXIII. VI. KL. Decemb. Indist. XII. Bonifazio e Buramante figli del q. Vguiccione Bonifatii, e la sua moglie Cagniola figlia di Guiduccio, e Gemma figlia di Aldobrando, vendono Iospitale Altipasci venerabili loco in manum Montanini Restoris Hospitalis un pezzo di terra a Pozzo. Assum

cum feriptis & fine seriptis conveni ad hutilitatem ipsus Ospitalis & pauperum Christi ibi requiescentium, solo amore Dei, & partim pro debito, quod permaneant exopto, & maxima & potiora si vizero addere desidero. Huiusmodi voluntatem in extremo manisfetavit & sirmavit in ultimo coram Grimaldo de Sansta Maria in Monte & aliis vicinis & sidelibus veluti Rainuccini Medici & Pacanucci & Douransti Libertini sui & Pieri Capichi de Puzzo, ctiam Castracani qui aderat non pro teste, sed pro adversario, qui irato animo & atroci vultu forte sese dolens ostendis contrarium, coram Barbano suo & ipso testatore que viderat & audierat contradixit non seti.

Hoc Inftrumentum pro memoria retinenda factum anno Domini milleno centeno quinquageno feno v. Id. Novemb. Indict. II. Ego Ben-

no Notarius &c.

Gangalandi . Picculus Notarius . E in una Carta dell' anno MCLXIV. VI. Id. April. Indict. XII. Guilelmo e Borgognone germani dei q. Armanno, e Talia vedova del q. detto Armanno, e figlia del q. Alberto, e Avenante moglie del suddetto Borgognone, e figua di Gervino, vendono Montanino divino nomine Dei gratia Preceptori Ofpitalis Dei & Sa & Gilii & Sandi lacobi de Altepafcio, un campo posto nel campo de Pilcia & Vinarefe , in luogo detto Selva Salefe ec. Adum loco & finibus de Vivinaria intus in Ecclefia Sancti Salvatoris . Landolfus Notar. In detto anno Castracane di Vbertello de Puteo dà e concede e permette a Montanino Rectori de Ospitali Tenpasci tutte le cose e beni e edifici e selve e terre e acque, che il detto Spedale possedeva in Curia de Puteo ex parte q. Passavantis q. Sismundi five per acquie di edificare unitamente un mulino nell'acqua della Guisciana; e di non fare mulino lui ne i suoi eredi a Prato Episcopi usque ad Molinum de Furnole &c. Adum in Supradicto Hofpitali IV. Idus Martii Indict. XIII. Vbertello del q. Sefmondo, e la fua moglie Sindica figlia di Alfieri, e la fua nuora Iuli-Aina figlia di Mafaro moglie di Castracane, convengano di certe sciepi e edifici e mulini, che aveano nella Gnisciana col Signor Man.

Montanino Rettore dello Spedale Tenpasci, acciò lo Spedale le goda ec. Actum in su-pradicto Ospitali Teupasci, anno MCLXIV. IV. Id. Mart. Ind. XIII. Picculus Not. In uno Strumento dell' anno MCLXIV. e in un altro del MCLXV. apparisce, che Viviano, e Vbertello di Carandello, vendono alcuni beni a Montanino Divina gratia Reffori Ofpitali de Altopaffu. E in Carta del MCLXVIII. VI. KL. Aprel. Ind. I. Caftracane del q. Vberto e Sindica fua madre, e loliffa moglie del detto Caffracane, donano allo Spedale di S. lacopo e di S. Gilio de Toposcio, un pezzo di terra ortale situato a Pozzo. Adum in loco Gangolandi in domo Castracanis, Bonusfilius Not, Nel detto anno VI. KL. Aprel. Indict. I. Caftracane del q. Vberto e Sindica sua madre vedova. e Iulista moglie del detto Castracane, vendono Montanino Dei gratia Cuftodi & Reftori Ecclefie & Hospitalis Sanctorum Iacobi & Gilii de Topascio un pezzo di terra posto a Pozzo, dove fi dice Pratale ec. Affum Gangalandi in domo Castracanis. Anche all' anno MCLXXIV. appariscono memorie di questo Rertore, poichè in Carta dell' Archivio Strozzi, del quale sono anche le sopra riferite, in detto anno, X. KL. Madii Indiel. VII. Tona del q. Bernardino e Monaca fua moglie, e figlia del q. Enrito ec. vendono a Domenico Converso

accipienti pro Montanino Rellore Hofpitalis feu Ecclefie Santti Gidii & Santti Criftofori de Altepascio, un pezzo di terra posto a Pozzo, dove fi dice Cafagio ec. Attum apud Sanftam Mariam ad Montem, & in loco ubi dicitur ad Collem . Leonardus Not. Parimente all' anno MCLXXV. VIII. KL. Octubris Ind. IX. Mothicone del q. Bernardo e Gualgerio e lacopo germani, e figli del detto Muthicone, e Fioredipero moglie di detto Gualgerio ec. vendono Montanino Rectori Ofpitalis de Altopasso un pezzo di terra posta in loco ubi dicitur ad Arbium &c. Allum in Caftro de Vivinaria prope Ecclefiam Sancti Michaelis . Aldricus Notar. che è pure Carta dell' Archi-vio Strozzi, dove è ancora altra Carta di questo medefimo anno pridie KL. Febr. Ind. VIII. in cui Baldino e Rainerio germani e f. del q. Confratre , e Cederna moglie del fuddetto Baldino, e Sirica moglie del fuddetto Ranieri , vendono Montanino Reffori Ofpitalis de Altopaffo &c. tutte le terre , beni, che hanno a Pozzo, a Lignano, e a Santa Maria a Monte ec. Adum Piscie Maiori. Aldricus Notar. Fu dunque Montanino, che nel MCLXVIII. fu mandato da' Lucchefi insieme col Vescovo di Lucca Errico. e coll' Abare di S. Frediano della stessa Città, a chiedere e trattare la pace co' Pifani, per la Repubblica Genovese e Lucchese, come scrive Paolo Tronci negli Annali . Sotto quelto M eftro nel MCLXX, adi XXIV, di Settembre Indizione XI. per Carta rogata da Burgundio Notaio apparifce, che lo Spedale de' SS. Ippolito e Caffiano di Palude ha l'ufo di pafcere le bestie, condurle e tenerle, in tutti i monti e valli e rivi e luoghi, che fono in capo e confini di Ripatbella, dall' una e l' altra parte de' fiumi d' Era, cioè, che furono confegnati allo Spedale predetto da Benno d' Vgone , e da Giovanna lua moglie, e da Scortilauro loro figliuolo, e da Velluto e Dirindone del Sig, Pagano, e Druciana lor madre, e Compostella moglie del detto Velluto, e da Donnisca moglie del detto Dirindone, e da Artufio del q. Brardo, e da Dena sua moglie, e da Pantorio del q. Topone, e da Contessa sua moglie, in questo stello anno, come si dice in Instrumento del MCCCCLXXXVI. dove fi dice pure, che i detti Benno, e Scortilauro suo figliaolo, diedero allo Spedale predetto ancora la porzione, che avevano nel Monte di Pazole fino al fiume Era, e la metà per indivito della pastura del Castello d' Orentico, e di tutte le colline d' Orentico, come per Inftrumento rogato da Ser Ruffichello d' Orentico . In questo stesso anno MCLXX. VIII. Id. Madii Indiet. III. Bernardina del q. Tralepetha, e Berta sua moglie e figlia di Pie-

tro, danno Deo & Ofpitali Tenpasci tre pezzi di terra parte in vendita e parte in offerta, posti nel distretto di Paule ec. Adum Montis Cuccari . Bonaccurfus Notar. Era in questo anno il Causidico . . . . . Avvocato Hospitalis de Altopascio, e Bonso. mo item Avvocato eiusdem Hospitalis, come si conosce da Membrana di quest'anno num. 32. appresso il Signor Francesco Maria Fiorentini ; appresso il quale pure è altra Membrana del MCLXXIV. n. 33. nella quale alcuni investono Baldovinum commissum Deo & Supradicto Hospitali (de Altopascio ) servire. Così antecedentemente nel MCLXVII. a dì VII. di Settembre Indizione xI. fu rogata Carta per · mano del detto Burgundio Notaio, colla quale Gualandello , Aldobrandino, e Tignofo Malatefle de' Nobili di Monte Tignofo concedono la pastura e l'uso di pascere le bestie dello Spedale de'SS. Ippolico e Cassiano di Palude in tutti i monti e valli e luoghi , e per tutta la corte e confini di Villamagna, come si enuncia nel detto Instrumento del MCCCCLXXXVI. del quale parlato più volte. Nell' anno MCLXXIV. pure Ermanno, Paganello , e Ildebrandino , da Porcari , invefirono lo Spedale d' Altopascio d' alcuni fondi.

Domenico vien ricordato in diversi Contratti 'dall' anno MCLXXV. fino all' anno

MCLXXXIV. Nell' Archivio Strozzi fono due Carte in cui l'anno MCLXXVII, pridie Non. Decemb. India. XI. Giovanni del q. Vbertello, e Veronita sua moglie e figlia del q. Brasetto, e Tinioso figlio storo, e Florese sua moglie e figlia del q. Alcherolo, e Renovardo del q. Malagalto, e Viviano e Rolandino e Bernardino germani e figli del q. Cane , vendono lannellino Confratri Al.opafcenfi accipienti pro Dominico Dei gratia Re-Hore Atepalcenfi , un pezzo di terra pulto nella Corre di Pozzo, in luogo che si lice Planum ec. Affum apud Puteum. Leonardus Not. Nell' anno MCLXXVIII, nel Coftello di Pozzo ante domum Hospitalis Altepis ensis, Bernardo figlio d' Vgolino sece fine e resutazione Dominico Dei gratia Reffori Hospitalis de Altepafcio, de omnibus illis terris &.. quas di-Elus Bernardus per colonariam condicionem detinebat, &c. Anno MCLXXVIII. pridie KL. Octubris Indictione XII. Leonardus Notarius. Nella Stroziana di Firenze è una Cartapecora del MCLXXVIIII. fegnata num. 1000. ove è nominato Dominus Dominius Rector & Procurator Ofpitales Teupafci . Al tempo di questo Rettore, un certo Savino del q. Milo nel MCLXXV. era Avvocato dello Spedale, come apparisce da Carta di questo anno fegnata n. 34. appreffo il Sig. Fiorentini : ficcome era ancora nel MCLXXXI. e nel

MCLXXXIII. e appresso del medesimo sono pure MCLXXIII. e appreilo dei medelimo iono pure due altre Carte del McLXXI. fegnate n. 35. 38. nelle quali fi nomina Demenico Rettore dello Spedale d'Altepassici; e in detto anno appunto sotto questo Rettore Guinizo del q. Gbifalmaro, ed altri venderono allo Spedale quattro pezzi di terra con casa presso la Chiesa di S. Filippo, e se ne rogò Ser Diolofacio. Parimente nell' anno MCLXXXI. pridie Idus Septemb. Indiet. XV. Caftracane del q. Vberto, e Castraleone suo figlio, donano Aldobrandino Camerario , & Aldinello Hospiti peregrinorum, fratribus Hospitalis Altepascensis recipientibus pro Dominico Restore disti Hospitalis &c. la metà d'un lor pezzo di terra ec. posta in quel di Pozzo ec. Assum apud Puteum &c. Leonardus Notarius. E nell' anno MCLXXXIII. VIII. KL. Mart. Indict. 1. Actum Luce , Bartolomeo di Corfo , e Lucia fua moglie, fanno fine e refutazione di un lor credito, che avevano con Laboratore di Ferolfo, in mano Savini Advocati Hofpitalis de Altopassio recipientis pro Dominico Rectore ipsius Hospitalis & C. Bertus Notar. Nell'anno MCLXXXIV. VI. KL. Decemb. Indiff. 11. Guilelmo del q. Gerardino offerisce omnipotenti Deo & Ecclefie Beati Sancti Iacopi que est posica ad Ospitalem Tepascii un pezzo di terra posta a Montefalcone in luogo detto Comana ec. Affum Puteo in domo

eiusdem Ospitalis. Gerardus Notar. le queli fono Carte dell' Archivio Strozzi.

Pietro. Di questo ho veduto un Contratto fatto nel MCLXXXV. nella Piazza di Pescia, che contiene una compra di beni, che fa Andrea Converso dello Spedale d' Altopafeio, in nome di Pietro Rettore di detto Spedale, da Pietro di Lucardo, e da Gafdia di Blanco fua moglie, e da Forfanaforella di detta Gafdia. In Membrana però del MCLXXXV. dell' Archivio Strozzi fi nomina Petrone (1); ficcome in una del MCLXXXIV. appresso il Sig. Fiorentini num. 44. questo Rettore d' Altopascio si dice Pedrone. Anno MCLXXXIV. IV. KL. Aprel. Ind. II. Caffracane del q. Vberto, e Caffraleone fuo figlio, vendono Pethori Dei gratia Re-Hori Hofpitalis Altepascenfis un pezzo di terra, che si chiama Vignale, posta a Pozzo ec. Dee dire Petbroni , come fi legge più fot-

<sup>(1)</sup> Anno MCLXXXV. VI Non. Madii Indict. III. Catracanis olim filius Vbertelli, & Cafraleone filius cius, atque Guillia uxor ciufdem Cafracanis, necnon & Adalafcia uxor Cafraleonis &c. vendimus &c. tibi Petroni Rectori Hospitalis Altepasciensis tuisque successoribus in perpetuum, vid. unam terre petiam positam in plagis & finibus Purei in loco qui vocatur Vignale &c. Actum Gangalandi. Ieronimus Notarius.

to. Adum in Ecclefia S. Petri de Puteo . Leonardus Notar, Anno MCLXXXVII. IV. Non. Aug. Indict. V. Castracane del q. Vbertello, e Castraleone suo figlio, e Aigina moglie del detto Caffracane, e Adalascia moglie di Caffraleone ec. vendono Petroni Reflori Ho-Spisalis Altepascenfis un pezzo di terra posto in quel di Pozzo, luogo detto Vignale. Actum Gangalandi. Hieronymus Notar. Ma pure è detto Pietro in altra Carta dell' Archivio Strozzi di questo stesso anno, dove XIV. KL. Decemb. Inditt. V. Vgolo del q. Sesotino, e Nigra sua moglie e figlia di Renonardo, danno in permuta Mainetto q. Bei recipienti procuratorio nomine pro Petro Re-Hore Hofpitalis de Altopafcio un pezzo di terra posto a Pezzo in luogo dove si dice Pontevecibio ec. Actum apud Puteum. Leonardus Notar, Sotto di questo Maestro nell'anno MCLXXXIV VII. KL, Septemb. Indict. 11. Caftracane del q. Vberto di Sefmondo da Gangalandi, e Guitia fua moglie e figlia di Safferro, vendono a Rolando Giudice come procuratore dello Spedale dell' Altopafcio un pezzo di terra in loco & finibus Potbi , ubi dicitur alle Prata Actum in laco Canova prope Rofarolum . Bartbolemaeus Notarius . E nell'anno MCLXXXV: V. KL. Iunii Indict. XIII. Tiniofo del q. Cottro efferifce omnipotenti Deo & Ecclefie feu Hofpitali Sancii lalacobi, & Sancti Gidii & Sancti Cristofori, quod est situm & edisticatum in loca abi dicitur Altepassio, quinque stariora terre ad instam perticam mensurata &c. che sono un pezzo di terta posto in Comana ec. Astum ad Sanctam Mariam ad Montem, & in demo eiuschem Hospitalis. Leonardus Notar.

Ildebrando, o Aldobrando, viene nominato in un Contratto del MCLXXXIX, citato dal Galeotti , e in uno dell' Archivio Strozzi di detto anno, VII. KL. Aprel. Ind. VII. in cui Ancondevolio e Guadardo germani e figli del q. Vgolino, danno in permuta tibi Ildibrandus Custos & Rector Ospitalis de Altepascio Gr. due pezzi di terra posti a Puzzo, in luogo detto Cafagio ec. Adum apud Puteum in domo Ofpitalis. Vbertus Notar. E in un altro dell' anno MCXCII. VI. KL. Aprel. Inditt. X. Abertino del q. Molesto , e Siberto fuo fratello, per fe'e per Franco loro germano, vendono Rolando Confratri Hospitalis Altepascensis recipienti pro Domino Ildebrando Restore disti Hospitalis &c. un pezzo di terra posta a Pozzo, in luogo detto Vignale ec. Adum apud Sanctam Mariam ad Montem . & in Ecclefia S. Dalmatii . Leonardus Not. come costa da Carta dell' Archivio Strozzi. Nell'anno MCXCIII. si vede, che Rolandino di Aldobrandino, e Massaia sua moglie, danno certi beni ad Aldobrando Dei gratia R. clori OfpiOfpicalis de Altopaffu ; e nel medefimo anno MCXCIII, in altro Contratto Adum Pisciae Majori in Caftro Barellia XII. Kal. Decembris Indictione XII. togato da Alderigo Notaro, fi vede, che Belrifo figliacola di Federigo, e già moglie di Avvocato, col confenso di Orlando, e di Normanno, suoi figliuoli, vende terreni a Pitolo, e a Mainetto, Conversi dello Spedale d' Attopascio, riceventi in nome di Aldobrando Rettore di detto Spedale ec. Da altro Instrumento rogato nel medefimo anno dal medesimo Aldrigo Notaio, fatto in Pefcia Maggiore, nella Canonica di S. Stefano, apparitce che Aldobrando Pievano della Pieve di S. Piero in Campo rilafcia ad Ildebrando Rettore dello Spedale d' Altopafcio alcune terre, per le quali il medefimo Spedale pagava ogn'anno alla fuddetta Pieve ftaia quattro di grano, e staia quattro di miglio , a mifera di Pefiia; ed il Rettore dello Si edale dà al medefimo Pievano altra terra vicino alla detta Pieve; ed il Pievano s' obbliga offervare la detta permuta. dicendo: Omnia baec observare promitto, & me meofque faceffores obligo, fub pena Domni Imperatoris & faorum Mifforum, & Poteftatis, que nostram terram pro tempore dextrinxerini. Nell'anno MCKCVII. XIX, KL. Decemb. Indist. XII. Montanino del q. Martinello offerifce alia Chiefa e Spedale di S. Iucepo d' Alto-

pafcio in persona Domini Aldobrandi Rectoris diti Ospitalis tutte le sue cose e beni ec.
Astum ad Castrum Putei &c. Bulio Not. E nel
MCXCVIII. In Paterno, Portato di Paterno, defigna i confini della terra, che tiene dallo Spedale Tepasci ; Dominus dictus Ildebrandinus Rector dici Hofpitalis boc defignamentum fecis fieri Dominice Incarnationis anno MCXCVIII. XII. KL. April. Indict. I. Guifalbertus Not. Durano le memorie di Aldobrando fino all' anno MCCXIII. Imperciocchè nell' anno MCC. IV. Idus Iulii Indict. VIII. Acconcialeone e Vbercello germani figli del q. Castraleone per se, e come procuratori di Gentile loro germano, e come tutori di Castraleone del q. Castracane, fecero fine e refutazione ec. Montanino Hospitalario & Rectori nunc de Ospitali de Puteo, recipienti pro maiori, & venerabili Domino Ildebrandino Magistro & Restore Ospitalis Altepascensis de omni iure & actione & dericto cam personali, quam in re &c. in omnibus terris, & rebus, & bonis &c. Actum apud Puteum &c. Franciscus Notarius. Anno MCCII. VI. Non. Mart. Ind. V. Guartuccio del q. Fracasso fa fine e refutazione a Torre del q. Ruberto constituto procuratori ad boc pro Ospitali de Altopascio ab Domino Aldibrandino Rectore ipfius Ofpitalis &c. di un pezzo di terra posta a Pozzo. Bonfantinus Notar. Nel detto anno MCCII. XII. KL. Aug.

Indie. V. Guadardo del q. Vgolino vende Belloncio Ofpitalgrio Ofpitalis de Puteo recipienti & ementi pro D. Ildebrandino venerabili Domino & Magistro Ecclefie & Ofpitalis S. lacopi de Altepascio &c. una tetra ec. Assum Putei &c. Franciscus Notar. Anno MCCXII. V. Idus Septemb. Indict. I. Martino e Giunta germani del q. Amato vendono Montanino Rectori domus Hospitalis de Altepassio posite in con-finibus Putei recipienti & ementi pro Domino Udebrando Restori Hospitalis de Altepastio , un pezzo di terra posta a Cafaggio in quel di Pozzo ec. Berardus Nosar. A questo Maestro indirizzo Innocenzio III. la sua Bolla a favore dello Spedale nel MCXCVIII. pubblicata da me nel mio Viaggio a pag. 1186. e fotto questo Maestro nell'anno MCIC. VIII. Id. Martii Ind. Il. In Christi nomine, amen, Veniens aute praefentiam noftram feilicet Cristiani Iudicis, & Ildebrandini & Torpini Con-Sulum Sancte Marie Montis, & Guidonis Tedicionis Caftaldi Domini Guidonis Dei gratia Lucani Episcopi . Savorius Massarius domus Ospitalis de Puteo querimoniam fecit de Bonaccurso de Portathi de una terre petia &c. I Giudici danno la fentenza a favore di Savorio, & imponimus penam ex parte Dom. Guidonis Dei gratia Lu;ani Episcopi & nostra contra predictum Bonacursum & eius beredes centum folidorum bonorum dinariorum Pifan.

vel Lucens. Vbertus Notar. E nel Mcc. si dà sentenza riguardo allo Spedale di Rofaio, che su unito a quello dell' Altopassio, che su unito a quello dell' Altopassio (1), vertendo controversia tra Guerro Rettore e Maestro dello Spedale di Rosaio, e Lottario siglio di Guittone, a conto di Castaldato, preteso da Lottario in alcuni beni, che reneva da quello Spedale. E nel Mccv. IV. KL. Febr. Indist. VIII. Guictiardino del q. Berardo vende Montanio Ressoris Hospitali de Puteo recipienti pro Hospitali de Altepassio un pezzo di terra posta a Pozzo ec. Assum aput Puteum Ct. Bonacursus Notar. Parimente nel-L2 !!an-

(t) In nomine Domini, Amen. Lis & discordia vertebatur inter Guerrum Magistrum & Rectorem Hospitalis de Rosario pro ipso Hospitali ex una parte litigando, & Loctarium q. Guittonis pro fe &c. & fratribus & nepotibus &c. Prefatus Guerrus petebat a di-cho Loctario &c ut amodo in antea nec ipse nec sui fratres &c. non imbrigent, nec litigent, nec inquierent dichum Hospitale nec Re-Aores ipfius &c. de Castaldatu , quod Guittone pater fupradicti Loctarii, & fui anteceffores, & eius confortes, & ipfe Logarius, habuerunt & tenuerunt &c. pro dicto Hospitali & Rectoribus &c. de toto illo afficto, quod dictum Hospitale recolligit &c. ad Montem Falconem, Potthum, Paternum , & Caprognanam &c. de duodecim modiora terrarum &c. quorum dictus Loctarius l'anno MCCV. VII: Idus Augusti Indist. VIII. Raniero del q. Corso da Montesalconi vende Arrigo Restori Hospitalis Sanste Marie & Sanste Trinitatis de Cerbaria un pezzo di terra a Montesalconi ec. Asta sunt apud Montem Falconis. Questo Spedale dipendeva da quel d'Altopassio, come dissi sopra. Nel detto anno MCCV. XIX. KL. Septemb. Indist. VIII. Comanese e Benencasa, e Cambio germani del q. Giacantello, e Orribile lor madre, figlia del q. Martino, e Cara moglie del predetto Comanese, e figlia del q. Guglielmo ec. vendono Henrigo Restori & Domino Hospitalis novi de Cerbaria ubi dicitar Ritorbido ec. due

pez-

&c. detinent a dicto Hospitali quamdam partem, dicendo prefatus Guerrus dictum Loctarium &c. debere flare & habitare fupra illam terram, quam a dicto Hospitali detinent pro hominibus & eolonis dicti Hospitalis, & pro ipfo Caftaldato; & reddere annuatim in menfe Augusti Hospitali supradicto pro dicta terra pro quolibet starioro unum affichale inter granum & milium cum afficiali Abatie de Ficeclo, videlicet duas partes grani & tertiam partem milii ; & in die Sancti Stefani pensionem denariorum. Dicus Loctarius confitetur fe & fuos &c. habere & tenere terram in confinibus Montis Falconis pro dicto Hospitali & reddere exinde affictum & penfionem , fed medietatem grani & medietatem milii; & negat fe & fuos &c. debere ftare & habitare in dicta terra pro pezzi di terra posti a Comana ec. Assum in Castello de Montefalconis &c. Iunsia Notar. Nel detto anno Mccv. XIX. KL. Septemb. Indist. VIII. Benevicaja del q. Maucontello vende al suddetto Eorigo ec. un pezzo di terra posta a Comana ec. Assum in Castello de Montefalconis. Iunsia Notar. Anno Mccvi. III. Non. Septemb. Indist. X. Guido del q. Viviano, e Spezia sua moglie, e siglia del q. Rugieri, vendono al suddetto Enrigo ec. cogli stessi titoli, un pezzo di terra posta L. 3.

hominibus & colonis dicti Ospitalis, & negat relinquere dictum Caftaldarum . Que lis pofita eft a dicto Guerro cum voluntate & affensu Presbyteri Blanci, Presbyteri Aldibrandi, Martini, Guilielmi, Iordani, Conversorum pro ipfo Hospitali, & a dicto Loctario &c. in di-Ro Martino Converso & in Donzello de Montefalcone Arbitris electis &c. Quefti Arbitri lodano che Lotario e i suoi non inquietino più lo Spedale pel Castaldato; e pagbino l' affitto folito, e abbiano la fteffa terra in tenimentum & per-. petuam locationem a dicto Hospitali ; e pel contrario Guerro e lo Spedale non moleftino in avvenire Lottario e i fuoi in aliqua vel per aliquam colonariam conditionem, vel alicuius manentie conditionis &c. Hec acta funt ad dictum Hofpitale prefentia & testimonio Presbiteri Galligarii de Plebe Sancti Hippolyti de Prato &c. Anno Nativ. Domini MCC. India. III. IV. Idus Febr. Junca Notar.

Comana ec. Allum in Caftello de Montefalconis . landa Norar. Parimente nel detto anno MCCVI. III. Non. Septemb. Indict. X. Cambio del q. Beneveni, e Maria fua moglie, e figlia del q. Gerardino Rolenthi, vendono Henrigo Reffori & Cuftodi Hofpitalis novi de Cerbaia abi dicitur Ritorbido, un pezzo di terra posto a Comana ec. Iunta Notar. In questo flesso giorno III. Non. Septemb. Indid. X. Paffavante del q. Tiniofo, e Guillia fus moglie, vendono a Errigo Rettore e Cuftode dello Spedale nuovo di Cerbaia , ubi dicitur Ritorbido, un pezzo di terra a Comana ec. luncia Notar. In questo anno pure XVII. KL. Sept. Ind. VIII. (1) Guilelmo Iurisperito, a Tedicio de Porta Reffore Curtis de Ficecbio, ad caufas examinandas & decidendas & tenutas & poffessiones dandas in Curte de Ficecbio ludex constitutus & delegatus, investivit Orlandinum Fressinghi Advocatum Hospitalis de Rosaria pro ipfo Hofpitali recipientem &c. di certe terre in confinibus de Montefalconis loco Cardialla, le quali chiedeva in giudizio da Mattafelone di Gualercio pro fe, & tutorio fem procuratorio nomine pro nepotibus fuis filiis iam Menaboi &c. Mangiadore Notar. E già a dì IX. Febr. Indid. IX. Palmerio del q. Damia-

<sup>(1)</sup> Quì si vede, che il Notaio ha shagliato l' Inizione, che era la Nona.

miano, e Filipenfa fua moglie, e Diomeldiede suo figlio, e Riccamontagna moglie sua, e figlia d' Vbertello , avevano venduto Dumno Henrigo Rectori & Domino Ofpicalis S. Trinitatis Ecclefie de Rivo terbido ec. nove pezzi di terra ec. Adum est aput S. Mariam ad Montem &c. Francifens Notar. Nell' anno Mccvit. X. KL. Sept. Indict. X. Lucardefe de Montefalcone q. Guidofts de Santto Miniate, Scilicet de loco Scottolino, & Lucchefe eius uxor & filia q. Veuccionelli de Montefalcone &c. vendono Henrigo Dei gratia Rectori novi Ofpitalis & Ecclefie Sancte Trinitatis de Cerbaria &c. tre pezzi di terra dentro i confini di Montefalcone ec. Allum extra muros novos Lucane Civitatis &c. Landolfinas Not. Nell'anno detto MCCVII. XVI. KL. Madii India. X. Giovanni q. Sabatini, e Petriola fua madre, vendono Henrigo Reffori & Cuffodi Hofoitalis novi de Ritorbido due pezzi di terra posti a Comana ec. Iuneta Notar. Nello stesso anno e giorno Serdo del q. Blanco, e Martelda fua moglie, e figlia del q. Greco, vendono al detto Enrige due pezzi di terra posti a Comana ec. Iuneta Notar. Nel MCCVIII. IV. Non. Madii Indiet. XI. Guilielmo e Ruberto figli del q. Giovanni, e Martaliana moglie del detto Guilielmo e figlia del q. Mangiarotto, e Viviana moglie del predetto Ruberto e figlia del q. Mainetto, venderono Hen-

rigo Rectori & Magistro & Custodi Hospitalis novi de Ritorbido, & Ecclefie Sancte Trinitatis & Santte Marie Virginis ibidem constructe & edificate, un casamento con casa posto nel Castello di Montefalconi ec. Actum ad Comanam &c. Iunda Not. Nell'anno MCCXII. X///. KL. Madii India. XV. Bonifazio e Malaparuta germani del q. Gualtrocto Bonifatii vendono Henrigo Domino & Rectori Hofoitalis de Cerbaria &c. due pezzi di terra in confinibus Comane in districta Montefalconis &c. Paganellus Notar. Credo, che fosse ancora in vita il Maestro dell' Attopascio Ildebrandino quando Onorio III. nel MCXVI. confermò con fua Bolla tutti i privilegi a quello Spedale, statigli conceduti da' Papi suoi antecessori . la quale è in tutto fimile a quella d' Innocenzio III. più volte da me commemorata (1). Ma per lasciare per un poco quefle:

<sup>(1)</sup> Honorius Episcopus Servus Servorum Dei, dilectis siliis Alberro Magistro Hospitalis de Altopassu ciufque Fratribus ram presentibus quam suturis regularem vitam professis in perpetuum. Quoniam Xenodochium vestrum tam divitibus quam egenis multa caritatis obsequia subministrat, & in hoc studium & intentio vestra tota versatur, ut omnibus transcuntibus in necessiitatis suis ardenti desiderio subveniatis, ad amorem vestrum & incrementum ipsus Hospitalis, sieut dignum esh ferventer induciumur,

ste Carte, che sono tutte dell' Archivio Stroziano, e per tornare all' anno mccv. in questo anno per Carta scritta da Ser Negoziatore apparisce, che i Nobili di Montetignoso giudicarono che sosse dello Spedale de' SS. Ippolito e Cassiano di Palude nella Diogesi di Volterra, attenente allo Spedale di S. Iatapo dell' Altoposcio, la metà per indiviso d' un Poggio con bosco sovra di se, posto tra Pietrarogna e Montetignoso cone si vede dallo Strumento del MCCCCLXXVI. altre volte citato. Al tempo di questo Maestro Ildebrandino nel MCCXI. era Avvocato dello Spedale Orlando di Guitciardo.

& vos in tam pio tam fancto & laudabili propolito exhortari, fovere, & corroborare, defideramus . Ea propter , dilecti in Domino Filii . vestris iuftis poftulationibus clementer annuimus, & prefatum, Hospitale una cum Ecclesia Sancti Iacobi, & cum omnibus adiacentiis, & iis, que ad jam dictum Hospitale pertinent , five fint campi, vince, filve, prata, nemora, aque pifeationes iuxta idem Hospitale, aut alibi conftituta, ad exemplar predecessorum nostrorum felicis recordationis Alexandri, Lucii, Vrbani, Clementis, & Celestini Romanorum Pontificum fub B. Petri & noftri protectione fuscipimus, & presentis scripti privilegio communimus. Statuentes ut quascumque possessiones, quecumque bona prefatum Hospitale in presentiarum juste & canonice postidear.

do, come costa da Contratto rogato da Ser

Alberto vien nominato in uno Strumento del MCCXVIII. Maestro e Rettore dello Spedale d' Altopassio, pel quale dà l' investieura di certi beni a Guido Pellicciaio da Tassignano, e viene in questa maniera chiamato Dominus Albertus Magister & Restor & C. Nell' anno pure MCCXXI. VI. KL. Madii Ind. IX. Benuegnate del q. Frantardino, e Marsbilia sua moglie ec. vendono Dom. Alberto Dei gratia Restori Hospitalis Sansti Iacopi de Altopassio un pezzo di terra in quel di Pozzo ec. Bonacursus Notar. Nel detto anno

MCCXXI.

deat, aut in futurum concessione Pontificum, largitione Regum vel Principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis prestante Domino poterit adipifci , firma vobis vestrifque fuecefforibus & illibata permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis. Decimas quas bone memorie Anselmus & W. Lucenses Episcopi eidem Hospitali concesserunt . Decimas quas habetis apud Ecclesiam S. Viti de Valle Arni. Terras & possessiones de Valle Cava, & de Maffa Pifcatoria, Pontem de Ficeclo cum Ecclefia B Marie ibi fita, & omnes pertinentias ipfius Pontis: Ecclefiam Sanctorum Ippoliti & Cassiani , arque eius domum siram in Episcopatu Vulterranensi, ubi dicitur Palude, cum omnibus pertinentiis fuis. Terras ac poffessiones & pifcationes & molendinum de MCCXXI. V. Id. Ianuar. Indid. IX. Gerardus q. Arturii & Gafdia uxor eius &c. si ostericono per conversor & oblatos in manibus vestris Domine Alberte Dei gratia Custos & Redor Hospitalis Sandi Iacopi de Altopascio &c. e donano e osteriscono tutti i lor beni e cose ec. Aslam in Pede ripe Santte Marie Montis &c. presentibus Presbytero Prestello Capellano Ecclesie Sandi Michielis de Villa Caprognane Vallis Arni, & Presbytero Burgo Capellano Ecclesie S. Petri de Puteo &c. Bonatorsus Not. E in questo anno McCXXI. XVI. KL. Decemb. Indid. X. il Signore Vgolino del q. Ildebrandino, e il Signore Gerardo del q. Rea-

Pretco, & quidquid habetis in Pifcia, & in eius Curte. Quidquid haberis in Valle de Arno : quidquid haberis in Valle de Luca: quidquid haberis in Caftre de Praro & in eius finibus: quidquid habetis in Pleberio de Calenzano: quidquid habetis in Archiepiscopatu Pisano : quidquid haberis in toto Archiepiscopatu Capuano: quidquid habetis in Archiepiscopatu Neapolitano: Ecclesiam S. Ioannis de Sorbolatico cum omnibus pertinentiis fuis: Domum quam habetis Capue cum omnibus pertinentiis fuis : quidquid habetis in toto Iudicaru Calaritano: quidquid habetis in toto Iudieatu Turritano: quidquid habetis in Sardinia: quidquid habetis in Sicilia : quidquid habetis in Pleberio de Montecatino: quidquid habetis in Pleberio de Vaiano: quidquid habetis in Pleberio Reale, vendono vobis Domine Alberte Rector & Magister Hospitalis S. Iacobi de Altepasse due pezzi di terra in consinibus Vivinarie & C. Acconsentono a questa vendita la Signora Genovria moglie del predetto Vgolino, e figlia del Sig. Albertino; e la Sig. Erminia moglie del predetto Gerardo, e figlia del Q. Vgolino Conte. Acta Vivinarie. Duramonte Notar. Nell'anno MCCXXII. Prid. Non. Febr. Indist. XI. Bonasera vedova di Datadei sa generale resurazione Domino Presbitero Michaeli de Altepassio recipienti vice Domini Alberti Restori Ospitali de Altepassio & C. d'uno staioto di terra e vigna posta in quel di Poz-

de Cerreto, vel in Pleberio de Piscia, in Pleberio de Cappiano, in Pleberio Sancte Marie in Monte, in Pleberio S. Petri in Campo, in Pleberio S. Genesii, in Pleberio S. Gervasii, & in Pleberio de Corano . in Epifcopatu Pistoriensi . Preterea vobis auftoritate Apofolica indulgemus, ut in obedientiis vestris cum adfenfu Diocefanorum Episcoporum pro vobis & familia vestra facultatem liberam habeatis oratoria construendi . Ordinationes vero Clericorum, qui ad facros Ordines fuerint promo-, vendi a Diocefano suscipietis Episcopo, siquidem Catholicus fuerit & gratiam & communionem Apostolicae Sedis habuerit, & ca vobis gratis & absque pravitate aliqua volucrit exhibere. Alioquin liceat vobis quemcumque malucritis Catholicum adire Antistitem gratiam & com-

1405

Pozzo ec. Vbertus Notar. Nel detto anno MCCXXII. V. KL. Madii Indid. X. Truffa qi Gualchieri & Teodora eius uxor vendono Domino Alberto Reflori & Magistro Hospitalis Santii Iacobi de Altepassio un pezzo di terta in confinibus Vivinarie & L. Duramonte Notar. Nell'anno MCCXXIII. Pridie KL. Febr. Ind. XI. Bonagiunta del q. Cipro, e Cariffima sua moglie, vendono Henrico Restori Hospitali novo de Cerbaria & L. un pezzo di terra posta in quel di Montefascone. Rubertus Notar. Neldetto anno pure XVI. KL. Augusti Ind. XI. Ventura del q. Bartolomeo da Pozzo, e Silvana sua moglie, siglia del q. Ciappo offeriscono.

communionem facrofancte Romane Ecclefie Sedis habentem; qui nimirum nothra fultus au-Coritate vobis quod postularis indulgeat . Conversis quoque vestris post factam in loco vestro' professionem in consortio vestro non liceat abique licentia noftra recedere ; discedentem vero nullus audeat retinere. Sane quoniam pro negotiis domus vestre vos ambulare oportet, & in aliis locis in cundo & redeundo Crucem ad orandum Deum deferre, eam portare nihilominus benignius duximus indulgendum . Precipimus quoque ut fignum Religionis quod in vèfris vestimentis hactenus detulifis annexum , nulli portare liceat, nifi vestram Religionem professus fuerit, & a vobis super hoc receperit licentiam specialem. Ad hec paci quieti & tran-quillitati vestre paterna mansuetudine provide1406

Deo & Hospitali S. Iacobi de Altepassu in mamibus Domini Alberti Custodis disti Hospitalis un pezzo di tetra posta a Caréalla in quel di Pozzo ec. Asta sunt in Claustro disti Hospitalis &c. presentibus Boncristiano q. Laboratoris &c. Duramonte Notar. XI. Kl. Initi Indist. XII. apud Puteum in domo Hospitalis de Altopascio; e Gentile del q. Castraleone, e Castraleone del q. Castracane, e Guido del q. Castraleone fanno sine e resutazione Domino Alberto Dei gratia Restori & Domino Ospitali de Altepssiio, un pezzo di tetra posta in quel di Pozzo ec. e perciò ricevono dal detto Alberto Rettore meritum unum mantellum, &

re volentes, presentium auctoritate decernimus, ut omnes qui cum elemofinis ad domum veftram pietatis intuitu venire voluerint, fecure veniant, & in eundo & redeundo Apostolica fint protectione muniti; & fiquis cos offendet , & non emendaverit , divina ultione plectatur . Sancimus insuper ut nullus Prelatus parochianos fuos, qui in fraternitate domus vestre fe collegas voluerint statuere, aliquatenus audeat prohibere. Indulgemus etiam vobis ut quicquid falvo iure Canonico prefato Xenodochio vel eius obedientiis ubilibet nunc & in antea constitutis in testamento vel nomine legati vel aliter rationabili providentia datum. eft five dabitur in fururum, integrum vobis & subiectis obedientiis illibatumque permaneat . Liceat quoque vobis laicos e seculo fugientes

insuper solidos viginti bonorum denariorum Cc. Bersus Notar. Pure in detto anno XV. KL. Maii Indist. XI. Pelavicino del q. Pasavante di Pistoia, e Orlandino suo figlio, vendono Domino Alberto Dei gratia Restori de Alterpassu un pezzo di terra posto a Vivinario loco qui dicitur sitvasalese Cc. Asta in Claustro disti Hospitalis Cc. coram Bombristiano q. Nietidi Cc. Duramonte Notar. Nel McCXXV. Indist. XIII. XIV. KL. Midii, Paganesto q. Ruberti Guiscardi e Bellasante sua moglie vendono Domino Alberto bumili Custodi Con Restori Hospitalis Ecclese S. sacobi Altipassu una parte di pezzo di tetra in consinibus Vi-

vi.

liberos & absolutos ad conversionem vestram absoue aliquius contradictione recipere & in veitro Collegio retinere . Preterea fepulturam iphus loci liberam effe decernimus, ut eorum devotioni & extreme voluntati, qui se illic feneliri deliberaverint, nisi forte excommunicati vel interdicti fint , nullus obfiftat , falva tamen iustitia parochialium Ecclesiarum , a quibus mortuorum corpora adfumuntur . Porro laborum vestrorum, quos propriis manibus aut sumtibus colitis de possessionibus habitis ante Concilium generale five de ortis virgultis & de nutrimentis animalium vestrorum aut ctiam de novalibus, nullus omnino Clericus vel laicus a vobis, donec liberalitas hospitalitatis apud vos vigue. rit, decimas exigere vel extorquere prefumat . Obeunte vero te nune eiusdem loci Magistro,

pinarie &c. Diomeldiede Notar. Nel medelimo anno XIII. KL. Febr. Indict. XIII. Melanenfis q. Odi offerisce un pezzo di terra posta in quel di Pozzo, Domino Alberto Re-Hori de Ospitali S. Iacobi de Altopascio recipienti pro ipfo Ofpitali &c. Henrigus Notar. In detto anno IV. Idus Optobris Indict. XIV. Soldus q. Aldobrandini de S. Vico Vallis Arni . vende Domino Alberto Dei gratia Reffori Ho-Spitalis Ecclefie S. Iacobi de Altopassu recipienti &c. due pezzi di terra posti a Silvafalefe ec. ed altro . Diometdiede Notar. Quefto Santo Vito di Valdarno è quella Villa di Sante Vite presto al Castello di Santa

Cro-

vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi qualibet subrectionis astutia feu violentia preponatur, nifi quem fratres communi consensu. vel maior pars ipforum confilii fanioris fecundum Deum & Beari Augustini regulam providerint eligendum . Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat &c.

Ego Honorius Catholice Ecclefie Epi-Scopus .

Foo Cinthius Ecclefie S. Laurentil in Lu-

cina Presbiter Cardinalis . Ego Leo Ecclefie Sancte Crucis in Ierufa-

lem Presb. Card.

Ego Robertus Ecclefie S. Stephani in Celio Monte Presb. Card. Ego Stephanus Basilice duodecim Aposto-

Jorum Presb. Card.

Ego

Croce, della quale ho parlato sopra all'anno MCCXV. Parimente in questo anno MCCXV.

Ind. XIII. V. KL. Ian. Bandinus & Albertinus germani q. Rainerii Primicerii de Vivinaria & C. & Domina Bella uxor q. Paganelli qui fuerat frater illorum germanorum & c. vendono Domino Alberto & c. un pezzo di terra posta a Silvasalesse ec. Diometdiede Notar. Pure in detto anno Indist. XIII. XIV. KL. Madii. Vgolino da Vivinaria siglio di Aldobrandino vende a Abandonato del q. Tinioso Converso dello Spedale d'Altopassio ricevente in nome Domini Alberti Dei gratia Restoris suprascripti Hospitalis & c. un pezzo di tera

Ego Nicolaus Tusculanus Episcopus. Ego Guido Prenestinus Episc.

Ego Hugo Ostiensis Velletrensis Episc. Ego Pelagius Albanus Episc.

Ego Guido S. Nicolai in Carcere Tulliano Diac. Card.

Ego Octavianus SS. Sergii & Bacchi Diac. Card.

Ego Ioannes SS. Cosme & Damiani Diac. Card.

Ego Gregorius S. Theodori Diac. Card. Datum Laterani per manum Rainerii Prioris S. Fridiani Lucani & Sancte Romane Ecclesie Vicecancellarii VII. KL. Novembris Indid: V. Incarnationis Dominice anno MCC-XVI. Pontificatus vero Domini Honorii Pape III. anno primo.

ra posto a Silvafalese ec. Diomeldiede Notar. Parimente nel medefimo anno Indiet. XIII. VI. Id. August. Aliodoscio e Gbisello germani del q. Sardo, e Gentile, vendono Domino Alberto Dei gratia bumili Cuftodi & Rectori Hofpitalis S. lacobi Altipaffus &c. un pezzo di terra posta a Pozzo ec. Adum Putee Gr. coram Bartbolomee & Cortenova q. Bonetti &c. Diomeldiede Notar. Nel fuddetto anno Idus Januarii Indiel. XIII. Donna Altavieni moglie di Gentile del q. Caftraleone acconfente per la sua parte alla vendita fatta da detto Gentile Domino Alberto Magistro & Reffori Hospitalis de Altopascio , d' una Sepis & piscarie, & usus piscarie dite Sepis &c. pofite in confinibus Putei in flumine lugfciane fuper pontem Putei &c. Allum Canove in domo Supradicti Gentilis &c. Diotifalvi Not. E in altro Contratto del MCCXXV. dà l'inveflicura di alcuni beni a Orlando, e a Giunta di Bonico dalla Strada ec. In questo anno pure Alberto fa acquifto del paffo dell'Arno a Fuceccbio per concessione fattagli da' Visconti di Fucecchio, e d' altri, acciò poffa tenervi la barca, e farvi ponte, per passare i pellegrini, ad esclusione d'ogni altro, e de' Visconti medesimi (1). E in questo anno pure

<sup>(1)</sup> In Dei viventis nomine. Amen. Dominice Incarnationis anno millefimo ducentefimo

col consenso de' suoi Frati concede a Bardelione e Palmiero fratelli, e alle mogli lo-M 2 ro,

fimo vigefimoquinto, quinto Idus Ianuarii, Indictione rertiadecima. Harum publicarum feria pturarum ferie fit omnibus audientibus manifeflum , Quod ego Catenaccius q, Ildebrandini confiteor arque profiteor, vice propria, & his publicis litteris, tibi Antelminello Sindico feu Advocato Ecclefie & Hospitalis Sancti Jacobi de Altopaffu presenti & intercoganti pro difta Ecclesia & Hospitali, & Domino Alberto Re-Rore feu Magiftro dicti Hospitalis & eiusdem Ecclefie & Hospitalis & Magiftei negotium gereati, & corum nomine ipfi Ecclefie & Ho. fpitali, plenum ius habendi & tenendi navem in fluvio Arni in confinibus Ficechii, fine mea & meorum confortium, & omnium & fingula. rum personarum de Ficechio & eius Curie, & fine meorum & ipforum omnium heredam & descendentium contradictione & impedimento, ubicumque fuper dictum Arnum voluerit , & quotiescumque voluerit Magister dichi Hospitalis, qui nunc eft, & qui antea quocumque tempore ibi fuerit, ad peregrinos & alios omnestransducendos & transvehendos; & guod in dieto flumine Arni, vel in aliqua eius parte mihi vel predictis personis, vel aliqui corum, non est ius ullam navem vel barcam fen feafam , vel aliud navigabile lignum, in totum, vel in aliqua parte habendi vel tenendi pro pelegrinis fou aliis euntibus & redeuntibus tranfducendis vel vehendis seu revehendis vel transvehendis. Et per ftipulationem folepnem interpofitam promir1412

ro, il luogo della sepoltura nella casa dello Spedale dinanzi alla Chiesa presso alla Por-

mitto tibi eidem Antelminello , pro dicta Ecclefia & Hofpitali , ut detum eft , recipienti & ftipulanti, & eidem Ecclefie & Hospitali negotium gerenti, quod quotiens in urgente inundatione vel alia necessitate aliqua dictum Hospitale in confinibus Ficechii fupra dictum Arnum pontem non habuerit, vel habuerit, fet talem per quem homines pedes & eques euntes & redeuntes comode non poffint transire, permictam pacifice & fine omni contradictione & interdicto & impedimento dictum Hospitale & Rectorem & Fratres dicti Hospitalis habere & tenere navem feu fcafam unam & plures . feu omne aliud lignum feu ligna navigabilia ad ar bitrium Rectoris feu Magistri dicti Hospitalis, qui pro tempore in dicto Hospitali fierit, in dicto flumine Arni , ubicumque & quocumque placuerit Magistro dicti Hospitalis, & quotiescumque, & quomodocumque fibi placuerit, pro pelegrinis & aliis perfonis & corum equitaturis & rebus vehendis & transducendis & reducendis. Et quod ego in predicto flumine Arni vel mei heredes & descendentes predicti pontis neceffitate, ut dictum eft, fuper imminente nullam navem seu scafam seu barcham, vel aliud ullum navigabile lignum in toto vel in aliqua parte habebimus vel tenebimus &c. ex speciali pacto conftituens me meosque heredes velle de predictis teneri & respondere sub Domino Papa, & Lucano Episcopo, & omni Delegato Domini Pape . Acta funt hee in Claustro MonastePorta davanti; e i detti Bardellone e Palmiero offerirono allo Spedale tre lire di danari Lucchefi per ciascheduno di loro, che si seppellirà, e quaranta soldi di danari pure Lucchefi per ciascuna delle loro mogli (1). E da notarsi qu'ila minore spesa per seppellire le donne, che per seppellire gli M 3 uo-

rii de Ficeclo. Si obbligano alle medefime coseciascuno per la sua ragione e diritto, Gherardinus quartini &c. Ildebrandinus & Caniccius germani q. Rainonis &c. Baialardus q. Ildebrandini & Ricoverus q. Trusse &c. Vbaldel lus q. Tilimanni &c. Bonacursus Vicecomes q. Orlandini Vicecomis &c. Guidochus Iudex q. Iacobi Iudicis &c. Vescontinus Vicecomes q. Ildebrandini Vicecomist pro se & Orlandino & Vgolino germanis suis &c. Tedaldus q. Leonardi &c. Bonifatius q. Montalti &c. Diotifalyi Notar.

(1) In Dei omnipotentis nomine, amen. Cunchis hanc publicam feripturam legentibus & audientibus clareat manifelle. Quod Dominus Albertus Dei gratia Rector & Dominus, & Magister Hospitalis Sancti Iacobi de Altopassu, et al. (2016). Altopassu, et al. (20

uomin . Sotto questo Maestro nell' anno MCCXX. 111. Idas Ostubris Indist. VIII. Ribersino del q. Tenefe, e Matelda sua moglie vendono a Enrigo Rettore dello Spedal muovo di Cerboia due pezzi di terra posti nel pian di Comana ec. Asum in Castro de Montefalcone & C. Rubertus Not. e a dì XXX. Dicembre MCCXXI.

per

tative concessit & dedit Bardellone & Palmerio germanis recipientibus pro feipfis, & corum uxoribus & heredibus, fi heredes voluerint: & uxores, locum fepulture & fepulturam in ipfa domo in fine corum vite, videlicet ante Ecclesiam ipsius Hospitalis iuxta portam que eft ante, in qua corpora ipforum & unius cuiufque eor m & eorum heredum , fi volucrint , libere debeant sepelliri . Pro qua vero concessione dieti Palmerius & Bardellone titulo offertionis & pro remedio animarum fuarum obtulerunt & dare promiferunt fuprascripto Rectori pro suprascripta domo recipienti & fuis succefforibus libras tres Lucanorum denariorum in fine obitus corum , pro unoquoque corum, & pro unaquaque carum uxoribus folidos quadraginta Lucanorum denariorum, polt corum obitum; & donec vixerint suprascripti Bardellone & Palmerius dabunt annuatim suprascripto Rector & succefforibus unum starium grani pro unoquoque ad farium Pisciatinum . Quam vero offertionem omni tempore firmam & ratam habere & renere promiserunt fub obligatione heredum corum & bonorum; & actores & defen-

per Carra rogata da Ser Alberto di Giuliano, fi vede un Lodo proferito da Prete Gregorio in causa vertente tra lo Spedale di S. Ippolito e Caffiano di Palade, e l'Abbazia di S. Giusto di Volterea, in cui fi da al detto Spedale il diritto che le sue bestie possano andare e tornare e ftare per tutte le terre di S. Giuffo. da' confini di Palude sino al piè del Poggio di Folliano, purchè non facciano danno alle biade. come fi dice nello Infrumento del MCCCCLXXXVI. citato altre volte. Nel medefimo anno MCEXXI. Vpetino d' Vgolino di Sorana vende al Signor Alberto Maeftro di S. lacopo dell' Attopafcio molti pezzi di terra, e pascoli, e case, e boschi, posti nel territorio del Borgo di Piorli, e nel Piviere della maggiore Chiefa Volterrane, da Rao-

fenfores fe effe constituerunt ab omni perfona & loco ad penam, qua cos pro tempore deftrinxerint . Acta funt hec in curia fuprafcripti Rectoris, coram Guarnellocto q. Guarnieri, & Sigherio filio Ribellocti. & Ardovino q. Berlinghieri, & Genovese q. Clerici de Lucca, & Guido q. Silamonis de Ceuli . Anno Dominice Nativitatis Millesimo ducentesimo vigesimo quinto Indictione tertiadecima quinto Kal. Ianuarii.

Diomeldiede Imperialis Aule Iudex & Notarius his omnibus interfui, & hec omnia memorie caufa feripfi.

ne, e di là, e da Raone fino a Montetiguofo, come si dice nel medesimo Instrumento del MCCCCLXXXVI. Nell'anno MCCXXIV. IV. Idas Ian. Ind. XII. Orlandino q. Tinjofe e Rustica fua moglie vendono a Ventura q. Bartolomei ec. certa cafa ec. Baragbindus Notar. Questo Ventura era Procuratore dello Spedale d' Altopalcio, ficcome fi conoscerà nel profeguimento. Nell'anno MCCXXVI. XV. KL. Marthii Ind. XIV. Pilliatore e Bello germani del q. Pefcatore, in Santa Maria a Monte fecero fine e refutazione a Lombardello del q. Frangipane Sindico e Avvocato dello Spedale d' Attopascio recipienti pro Domino Alberto Restore & Magiffre ditti Ofpitalis &c. fopra ogni ragione e azione d'un pezzo di terra posta in quel di Pozzo ec. Vbertes Not. lo mi fono fcordato che fotto Alberto Maestro nell' anno MCCXX. X. KL. Sept. Indiff. VIII. Presbiter Ventura Dei gratia Plebanus Plebis S. Marie in Monte cum confilio suorum fratrum Canoni-corum dicte Plebis, videlicet Presbiteri Bonavite , & Presbiteri Tedeschi , & Presbiteri Guidonis, & Criftiani Diaconi &c. & etiam cum confilio & confensu Vbertelli Sindici & Advocati difte Plebis, caufa debiti exfolvendi pertinentis diffe Plebis , videlicet pro exfolvendis tribus libris denariorum Rainerio q. Rainaldz acquifitis ab es mutuo per ipfam Plebem pro folvendis illis Presbitero Guilielmo Domini Ruberti

berti Lucani Episcopi Vicario occasione officis ablati ipfis Canonicis & Plebi anno preterito, quando venit prefatus Vicarius ad S. Mariam in Monte pro recipiendis testibus occasione ele-Hionis diffe Plebani &c. & pro folvendis dewariis pro emptione quam feci ad opus Plebis Supradicte de quadam parte cuiusdam fepis pofite in flumine Infciane, in loco ubi dicitur Sepes Podii &c. vendo & trado tibi Martino Advenantis recipienti pro Hospitali S. Iacopi de Alsopascio &c. septem panoras terre &c. positas in Curia S. Marie Mantis in loco ubi dicitur ad Montignanum &c. Allum in Cafiro S. Marie Montis Super Solario domus dormitorii prefate Plebis &c. Bonacorfus Notar. E nel medefimo anno MCCXX. XV. KL. Jul. Ind. VIII. Guido q. Concialeonis pro fe & tutorio nomine Corfini germani lui vende Domino Alberto Magistro & Rectori Hospitalis Ecclefie S. lacobi de Altopaffu &c. un pezzo di terra posto a Pozzo ec. Adum in Ecclesia Supradidi Hospitalis . Bandinus Notar. E nell'antecedente anno MCCXIX. Pridie Idus Apr. Indict. VIII. Bonifazio Rubeo, e Malaparuta germani del q. Gualtrollo, vendono Arrigo Dei gratia Reffori Hofpitalis novi de Cerbaria recipienti &c. un pezzo di terra in confinibus Castri Montis Falconis abi dicitur Alle Quarre &c. Oddus Notar. Anzi fino nell'anno MCCXIV. Indiet. 11. XIV. KL. Iun. Fantone

q. Ialdi de loco qui dicitur Pochole, e Francardolla sua moglie, figlia del q. Guidalosto, obtulerunt Deo & Hospitali & Eeclefie S. Iacohi de Altopassio, & Alberto Restori & Cuflodi, & Domino ipsius Hospitalis & Ecclesie S. Iacohi & un pezzo di tetta in constitutus Pochole prope Coldiperam & Asum in domo supradisti Hospitalis & E. Bandinus Neier.

Galligo è nominato in un Contratto del MCCXXVII. rogato da Ser Negotbante in que-Ra maniera: Dominus Galligo Dei gratia Re-Hor Hospitalis Sandi lacobi de Altopaffu. Nell' anno MCCXXVIII. Indict. I. VI. KL. Septemb. Dominus Bernardus de Vibiano quond. Orlandi offeri e dond allo Spedale d' Auspafeio , & in manus Galligbi Dei gratia Relloris Hofpitalis predicti &c. l'ufo di pascere le beftie dello Spedale per tutta la fua parte de gua-Ais & pascuis quas Domini de Vivinaria & de Vehiano babene in confinibus Vivinarie, & in confinibus d. Hofpitalis &c. Diomeldiede Not. Dipoi nell' anno MCCXXIX. Ind. II. tertio Nonas Jan. Guido q. Acconcialeonis iure proprietatis dedis Domino Galligo Dei gratia Magistro & Custodi Hofpitalis S. lacobi Altipaffus &c. tres afictales & medium pro medietate . . . , & pro medietate milii , quam blavam & quod redditum redit quidam nomine Bonfillias &c. Diomeldiede Notar. E nell' anno innanzi MCCXXVIII. Pridie KL. Martii Indict. I. Caftraleone del q.

Caftracane, e Gentile del q. Caffraleone , vendono Demino Gallico Reffori Ofortalis Sandi lacopi de Altepafeio &c. tres affichales grani & milit per medium, quod affictale eft medium farium ad Bartum de Luca &c. Baraghindas Notar. Nel medefimo anno X. KL. Iun. Ind. prima , Dominus Rubertus q. Tingnofini de Vibano dona allo Spedale d' Altopafeto , e per ello Domino Galligo Redori &c. molti beni ed entrate poste in quel di Vivinaria ec. e questo donatore e i suoi si dicono Domini de Vibano & Vivinaria Cs. Antonius Notar. Neilo fteffo anno MCCXXVIII. Ind. II. IX. KL. Novemb. Vgolinus q. Talliapanis de Luca vende Domino Galligo Dei gratio bumili Cuffadi & Redori Hufpitalis Ectlefie & Manfionis S. lacobi de Altopaffo &c. un pezzo di terra positum in confinibus Vivinarie, in loco qui vocatur Padule juxta Stallatorium &c. Diomeldiede Nos. Nell'anno poi MCCXXIX. Idus Februar. Ind. II. Blanco q. Lingnani è liberato per Carta fatta a Domino Galligo Redore & Magistro Hospitalis de Altopassio, per certi pezzi di terra ec. Henrigus Netar. L'anno MCCXXX. Indiet. 111. XVI. KL. August. effendo lite inter Bonadinum Camerarium Hofpitalis de Altopascio pro Domino Galligo Reffore & M giftro eiufdem Hofpitalis &c. da una; & Dominum Alidofcium q. Sardi &c. dall' altra parte: questi due promettono di fare

a quanto giudicherà Ardovino de Luca q. Ricomanni arbitro eletto ec. Ada funt bes in Ecclesia Sante Margarite &c. Diomeldiede Notar. Parimente nell' anno MCGXXXII. Indict. V. VI. Non. Madii . Soldo del q. Ildebrandino suo figliuolo, vende Domino Galigo Dei gratia Rectori & Magistro Hospitalis S. Iacobi Altipassus &c. il pasculo e l'uso di pascere per gli animali di detto Spedale in tutta la parte della Cerbaia, che spetta a lui, in Vivinaria eiufque Curia & diffriffu &c. Diomeldiede Notar. Anno MCCXXXIII. VI. KL. Iunii Indict. VI. Bella relica V bertelli & filia q. Botheri, che già da molto tempo era Conversa Hospitalis S. Iacopi de Altopascio, & ibi oblata , dona a Lombardo q. Frangipanis Procuratore del detto Spedale recipienti de, tutti i fuoi beni, ficche detto Lombardo , & Dominus Galligo ne possano ricercare e lirigare ec. Adum in Castro S. Marie Montis &c. Raraphindus Not. Nell' anno MCCXXXIV. Ind. VII. XVI. KL. Iun. Orlandinus filius Pelavicini de Pistorio conferma con suo giuramento la vendita da lui facta Domino Galligo Dei gratia Restori Manssonis Altopassus &c. della pastura per gli animali dello Spedale ec. Diomeldiede Nos. Nel detto anno MCCXXXIV. Indiet. VII. VI. Idus Maii . Dominus Gentilis q. Castraleonis , & Castraleone q. Castracanis , & Guido 9. Acconcialeonis , vendono Ribeliceto

lofto Fratri & Converso Hospitalis S. Iacobi Altipaffus ementi & recipienti pro Dom. Galligo Reflori diffi loci &c. cinque pezzi di terra poste in Valdarno in Radicosa, e Car. tialla ec. Acta sunt bet apud Cappianum &c. Diomeldiede Notar. Nel medesimo anno Ind. VIII. VII. Idus Novemb. Dominus Cencius q. Alfani , & Domina Imillia uxor eius , vendono a Ribellotto Frate e Converso d' Altopafcio ementi & recipienti pro Domino Galligo er. il pascolo e l' uso di pascere per gli animali del detto Spedale per tutta la lor parte de' guafti e pascoli, che Domini de Vibiano & Vivinaria hanno in quel di Vivinaria, e in quel di detto Spedale ec. Dio-meldiede Notar. Nel medesimo anno Indist. VIII. XVI. KL. Ocotobris . Dominus Paganellus q. Bernardi pro fe & Domino Orlando eius filio emancipato &c. & Dominus Vguiccio & Bernardus filis diels Domini Paganelli similiter emancipati, venderono Ribelloflo Fratri & Converso Hospitalis Altipossus ementi & recipienti pro Domino Galligo Dei gratia Magiftro & Rectore dicti Hofpitalis l' ius di pascere gli animali dello Spedale in tutta la lor parte de guassis & pascuis quas & que Domini de Vivinaria & Vthiano babent in confinibus Vivinarie &c. Allum fuit Buiano &c. Diomeldiede Notar. Anno MCCXXXV. IX. KL. Offobris Indiet. IX, Ventura q. Bartbolomei

Converlus Hofpitalis S. Iacobi de Altopafcio Procuratori dilli Hofpitalis babens bailiam & & poteflatem a Domino Gailigo Reffore didi Hofpitalis & Convento dieti Hofpitalis &c. 111vesti per tenimentum in perpetuo Surdum q. Sallimani de Montefalconis de duabus petiis terrarum &c. Donatus Notar. Parimente nell' anno MCCXXXVI. Indict. X. VI. KL. Decemb. Dataddeus de S. Maria in Monte offeri allo Spedale d' Altopascio, & in manibus Domini Galligbi Dei gratia venerabilis Magiftri & Refforis ipfeus Hofpitalis tre pezzi di terra in quel di Santa Maria in Monte ec. Diomeldiede Notar. Nell' anno poi MCCXXXVIII. VIII. KL. Novemb. Indift. XII. Ventura Reftor seu Massarius domus de Puteo Hospitalis S. Iacopi de Attopassu, atque Lamburdus q. Frangepanis Sindicus & Advocatus Suprascripti Hospitalis, ex officio & potestate, quam babent a Domino Galligo Redore predidi Hofpitatis &c. invefiram lacopo del q. Tignofo di Catiana di un pezzo di terra ec. Bartbolemeus Notar. Nel predetto anno India. XI. IX. KL. Aprel. Albertino del q. Rainerio di Vivinaria vende Domino Galligo Dei gratio venerabili Magistro & Rectore Hospitalis Sancti lacobi Altipaffus un pezzo di terra posta in Toiano in Sitvofalefe &c. Diomeldiede Notarius . Appariscono memorie di questo Galligo fino all' anno MCCXLVII. Onde fotto di lui nell'an-

l'anno MCCXXVII. XV. KL. Optob. Iudiel. 1. Benevenius q. Guidi, qui olim fuit de Pifcies dona allo Spedale d' Altopascio un pezzo di terra posta a Pozzo. Vbertus Notar. E parimente nel medefimo anno VI. KL. Mart. Ind. XV. Calabrone q. Aluccionis vende Lumbardo Maffario domus Putei recipienti & ementi pro Ofpitali S. Iacobi de Altopafeio Ge. un pezzo di terra in quel di Pozzo ec. Ret migus Novar. E nell' anno MCCXXVII. medefimo VIII. KL. Decemb. Indiet. 1. Contus q. Guilielmi de Puteo, fa testamento e lascia quattro pezzi di terra Ofpitali S. lacopi de Altopassio &c. Baraghindus Notar. E nello flesso anno Malaparuta del q. Gnaltrosso Bo-nifatii offerisce Deo & Ecclesse atque Hospi-sali S. Iacopi de Altepascio tutte le terre, che detto Spedale teneva da lui, o da' fuoi antichi in colle de Marca, vel in eius confinibus & alibi &c. e fa ciò a Bonacurfio Maffario ipfius Hospitalis de Luca procuratorio nomine recipienti &c. Allum Luca &c. Negothante Notar. Nel detto anno MCCXXVII. Ind. XV. X. KL. Iul. Cencio del q. Alfano de loco Piscia, e Imilia sua moglie, vendono a Abandonato Converso dello Spedale d' Altopascio un pezzo di terra posto a Silvafalefe ec. Diomeldiede Notarins . E nell' anno MCCXXVIII. IV. KL. Augusti Indict. XV. Primicerio del q. Roffolmini, e Ildebrandino

dino e Semonetto germani del q. Alcherolo . vendono a Enrigo Rettore dello Spedale Nuovo di Cerbaia due affittali di grano ec. Adum Ficecti &c. Philippus Net. Nello fteffo anno MCCXXVIII. Nonis August. Ind. prima. Manno del q. Basciano, e Simone del q. Tiniofo di S. Maria a Monte, esecutori testamentari di Diocifeci del q. Buonagiunta da Pozzo, danno allo Spedale d' Alconafcio in limofina due pezzi di terra per fei lire, di dodici, che aveva disposto Diotifece, che si desfero a persone e luoghi miserabili ec. Baragbindus Notarius. E nell' no MCCXXIX. Pridie Non. Inlii Inditt. II. Calabrone q. Aliccionis vende a Ventura del q. Bartolommeo due pezzi di terra in quel di Pozzo ec. Henrig. Notar. Nell'anno poi MCCXXX. Ind. IV. XI. KL. Decemb. il Sig. Alidofcio q. Sardi riceve da Bonaffino Camerario dello Spedale d' Altopafcio cento lire di buoni denari in vigore del lodo dato da Arduino ec. Afta funt hec in Ecclefia Santis Lazari Malatorum extra Civitatem Lucanam erc. Diomeldiede Notar. Pure nel detto anno VIII. Idus Mart. Spectatus Reftor & Cuffos Hospitalis Rosarie , & Filippus Sindicus & Avocatus pro ipfo Hofpitali confensu & voluntate Presbiteri Venture, Gonthi, Signorelli, Pothefi. & Venture Conversorum suorum fratrum iure perpetui tenimenti diedero Cambio q. Ba-

#ili

vili due pezzi di terra poste in confinibus Ficecli in loco ubi dicitur Podiale &c. Actum in Claustro dieti Hofpitalis &c. Scolarius Not. E nel MCCXXXI. a dì III. di Giugno Indiz. v. per Carta rogata da Ser Bardo Notaio . Aldobrandino di Paganello . Berlingerio di Cavalcalambardo, e Gallo, concessero allo Spedale de'SS. Ippolito e Caffiano di Palude la pastara e l'uso del pascolo per tutta la corre e confini di Villamagna, e nel Poggio Pasqualingo, e de' figli di Bolando; e l' uso, e la consuerudine, e ogni iusparronato, che avevano nella Chiefa di Palude, pel salice dell' Anguille, e per l' Agnello, e Capretto, come si dice nello Instrumento del MCCCCLXXXVI. citato fopra più volte . Nell' anno MCCXXXII. VIII. Idus Febr. Ind. V. Lombardo del q. Frangepane Procuratore e Sindico di S. lacopo d' Altopascio investì per tenimento in perpetuo Datadeo del q. Bene d'un pezzo di terra posto nella Curia di S. Maria a Monte (1). Bartholomeus q. Henrigi Notar. Nell' anno MCCXXXIII. VI. KL. Aprel. Ind. VI. Allidofio e Ghifello germani del q. Sardo di Pozzo confessano aver già venduto a Rogerio tune Camerario Hofpitalis Ec-

<sup>(1)</sup> Di Santa Maria a Monte Castello del Valdarno di sotto, ho trattato ampiamente nel mio Vioggio da pag. 645. sino a pag. 713.

Bestefie S. Iacopi de Altopofcio &c. due pezzi di terra posti in quel di Pozzo (1) ec. Paganellas Not. Nell' anno MCCXXXIII. IV. Non. April. Ind. VI. Giunta q. Neri de S. Maria a Monte fa legato allo Spedale d' Altopascio d' un pezzo di terra vignata posta in quel di Pozzo ec. Baragbindus Notar. Sotto Galligo in questo anno MCCXXXIII. la Repubblica Volterrana prese in protezione la Religione d' Altapafcio, come ferive il Tronci negli Annali, e il Signor Giovanni Targioni nel Tom. Il. de' fuoi Viaggi pag. 260. Nell' anno MCGXXXIV. Ind. VII. XVII. KL. Iun. Albertino q. Rainerii, e Soffreduccio q. Paganelli Rainerii, offeriscono e donano allo Spedale d' Attopalcio ogni ius e ragione che avevano d' efigere da detto Spedale Agnelli e carni ec. Diomeldiede Notar. Nel. l' anno MCCXXXIV. XVI. KL. Febr. Ind. VIII. Ranerius Rector Ofpitali Novi de Cerbaria confenso & voluntate Converfis ipsius Ospitali dà in perpetuo tenimento a Bentivegna q. Forzecti de Villa S. Petri Vallis Arni (2) un pez-

<sup>(2)</sup> Pozzo era un Castello in collina tra Montefalconi e S. Maria a Monte, e in oggi è una Villa de Signori Marchesi Albizzi di Firenze. Di esso tratto nel mio Viaggio a pag. 644.

(2) Questa Villa di S. Pietro, è la Villa che era intorno alla Chiesa di S. Pietro, in

pezzo di terra posta in confinibus Ville Comane de, Roffus Notar. Nell' anno MCCXXXV. Ind. VII. V. KL. Seps. Guido filius q. Concialeonis, & Caffraleone q. Dom. Caffracanis, vendono a Ventura figlio di Bartolommeo di Pozzo Converso dello Spedale d' Altopascia un pezzo di terra posto in quel di Pozzo ec. Alla funt bec omnia Ficceli in Ecclesia S. Andreae Ge. Henrigus Notar. Parimente nell' anno MCOXXXV. III. Idus Iun. Indict. VIII. Aldimari del q. Tralmo Avvocato dello Spedale nuovo di Cerbaia prova per via di testimoni, che una certa piaggia spettasi a detto Spedale . Inghiramus filius Loddoygi Notar. Nell' anno MCCXXXVI. VI. Idus Ollob. Indil. X. Gbifello del q. Sardo, e Vghiccionella fua moglie e figlia del q. Domini Sigerii de Monte Calvoli (1) vendono a Ventura del q. Bartolomeo per lo Spedale d' Altopafico fei pez-Air . Neir ama 's M w co a was stag

oggi Prepositura e Chiesa principale Collegiata di Castelfranco di sotto; della quale ho parlato nel mio Viaggio a pag. 368. e seg. Di qui si conosce che nel McCXXXIV. Castelfranco non era ancora in forma di Castello, e cinto di mura, poich durava a chiamare col nome di Villa. E con questa osservazione si dee moderare quanto scrissifi nel mio Viaggio pag. 378. e qui sopra all' anno MCCXY.

(1) Di Monte Calvoli Castello in collina di là da Santa Maria a Monte verso Occidente, ho molto parlato nel mio Viaggio a pag. 713.

1428 zi di terra posti in quel di Pozzo ec. Henrigus. Notarius . Nell' anno MCCXXXVI. VI. Idus Octobris Indict. X. Alidofcius q. Sardi , & Pelegrina uxor eius &c. vendono a Ventura q. Bartholomei ricevente per lo Spedale d' Altopascio due pezzi di terra posti in quel di Pozze ec. Henrigus Not. In detto anno XI. KL. August. Ind. IX. Lumbardo del q. Frangipane Procuratore e Avvocato dello Spedale d' Altopascio , per esso Spedale , in S. Maria in Monte, invefti per tenimentum in perpetuo Simonetto del q. Bentivegna d' un pezzo di terra posta in Curia Sante Marie Montis . Henrigus Not. Nell'anno MCCXXXVII. XI. KL. Mart. Indid. X. Gentilis q. Caffraleonis vende a Ventura q. Bartolomei Converfo dello Spedale d' Altopascio, e a Lombardo q. Frangepanis Procuratore del detto Spedale, certe rendite di afficto ec. Baragbindus Notar. Nell'anno detto MCCXXXVII. III. Idus Iul. Ind. X. Guido del q. Acconcialeone vende a Ventura q. Bartholomei Converso dello Spedale dell' Altopascio recipienti &c. certa terra posta in quel di Pozzo, luogo detto Radicofa ec. Baragbindus Not. Nel detto anno pure XI. KL. Mart. Ind. X. Caftraleone q. Castracanis vende a Ventura Converso del-A' Altopascio, e a Lombardo Procuratore di detto Spedale, un pezzo di terra in quel di

Pozzo ec. Baragbindus Not. Nel detto anno

X ...

X. KL. Iul. Ind. X. Gbifello del q. Sardo vende a Ventura suddetto Massario domus de Puteo Ge. alcune terre in quel di Pozzo . Henrigus Notar. Nel detto anno V. Idus Madii Indiel. X. Ghifello del q. Sardo, e Vghiccionella sua moglie figlinola del Sig. Sigerio da Montecalvoli , vendono a Ventura del q. Bartolommeo Maffario della Cafa di Pozzo, ricevente per lo Spedale d' Altopascio, un pezzo di terra in quel di Pozzo. Henrigus Not. Anno MCCXXXVII. 111. Non. April. Indiet. X. Guido q. Acconcialeone vende a Ventura del q. Bartalomeo Converso di S. Incopo dell' Al. topascio un pezzo di terra posta in quel di Puzzo a Lignano ec. Baroghindus Notar. Nell' anno MCCXXXVIII. IX. KL. Septembris Indiff. X. Adfaltus q. Paffolagine & Gigbelminus q. Terrantis, & Catanaccius q. Bentivegne, atque Henrigus filias Gbiandonis , vendono Domino Latino Cuftodi & Restori Ofpitalis Novi Santte Marie & Santte Trinitatis de Cerbaria un pezzo di terra posta a Comana (1), Satis prope domum dieti Ofpicatis &c. Allum in S. Andrea Vallis Arni &c. Bugotus Not. Quefta è la Villa di S. Andrea presso a Santa Croce, della quale ho parlato fopra all'anno MCCXV. The white both on sell as the sell as Nel as

<sup>(1)</sup> Comana è un paese posto nel territorio di Castelfranco verso la Guisciana, non lungia da' confini di Santa Cocce. Di esso parlo altrove nel mio Viaggio.

Nel medefimo anno pure VI. KL. Februar. Indict. XI. Alidofio e Gbifello germani del q. Sardo, e Gentile del qi Castrateone, e Guido del q. Acconcidicone , e Cuffralcone del q. Ca-Stracane, vendono Domino Bonodino Converso e Camerario dello Spedale d' Alespafeio tutti i diritti e azioni e proprietà utili a loro competenti pro pretio librarum quinquaginta denariorum novorum Pifani vel Lucani conii nigri &c. Baragbindus Notar. Parimente in detto anno Indid. XII. XIV. KL. Offobris; Sigberio di Vivinaria q. Ribelloffi Sindico dello Spedale Altopassus investe ad tenimentum & locationem perpetuam Albergatum de Costa q. Beneventi d' un pezzo di terra posto in luogo derto ad Guandato ec. con che paghi ogni anno at detto Spedale tres quartas Milium ad Starium Vebiani (1) bonam blavam & ficcam & bone mundam traffam & paratam &c. Alta

<sup>(1)</sup> Vebiano, in oggi Vzzano, è un Cafello della Valdinievole non lungi da Pefeia;
ficcome lo era ancora Vivinaria, che reflava
presso a dove è ora Monte Carlo; ed è questa celebre in un Diploma di Carrado I. Imperadore
del MXXXVIII. appresso il Muratori Tom. III. AntiqItalia. pag 697. e in un Placito di Cadaloo del
medessimo anno nel Tomo I. di detta Opera pag.
397. e in un altro Placito dello sesso anno
nel Tomo II. pag. 983. Di essa trattano pure
il Forentini nelle Memorie di Matilda; e il Galesti nelle Memorie di Pescia MSS.

Alla funt bec Vivinarie &c. Diomeldiede Not. Nello fresso anno McexxxvIII. V. KL. August. Ind. XI. Gentile del q. Caftraleone vende a Ventura q. Bartolemei Converso dello Spedale d' Alegoofcio, e a Lombardo Procuratore del medefimo, tre pezzi di terre pofte in quel di Pozzo ec. Baragbindus Notar. (1) Ma quello, che rende celebre ed infigne il Maestro Galligo si è, che, come si è veduto, egli fu che chiefe a Gregorio IX. la Regola de' Cavalierio di S. Giovanni Gerofolimicano e che cortenutala i ne prefcriffe le Costituzioni, che furono Regola intitolate; e che più volte ho allegare fopra, le quali, essendo prolisse anzi che nò, non poffo qui tutte riferire, fecondo l'antico Esemplare, che se ne conserva dal Sig. Conte Senatore Ferrante Capponi; ma bensì ne darò un faggio, col riportarne alcuni Capitoli, che mi paiono più intereffanti, e necessari per la piena intelligenza di questo Ordine, come ho sopra promesfo, i quali fono i feguenti:

N

Into

(1) Quasi tutte queste Carte sin qui riportate e citate sono dell' Archivio Stroziano. Incomincia la Regula dell'Ospitale di Sancio la obo d'Altopassio, secondo ta nuova Costitazione novellamente salla da Messere to Papa Grigorio Papa Nono ad noi conceduta.

Nel Nome di Dio. Io Gallico Servente de' poveri di Cristo, e Guardiano dell'Ospitale di Sancto Iacobo d' Aleopascio; col consillio di tutto 'l Capitulo de i Cherici, e dei Laici, seci e statui queste Comandamenta et Statuta nella Casa dell'Ospitale di Sancto Iacobo d' Altopascio.

# Del principio della Regula Cap. I.

ria In prima comando, che tutti li Frati vegnenti al fervigio dei poveri, tre cofe, le quali prometteno a Dio per mano el Sacerdote, e per lo libro, tegnano e obfervino coll' aiuto di Dio, cioè Caftità, Obedientia, & Reverentia; cioè, che qualunque cofa fi comanda ad loro dal fuo Maefro, e Vivere fenza proprio. Imperciocchè quefte tre cofe richiede Iddio da loro nell' ultimo examine.

Non dimandino se non pane & acqua tauto
Cap 11.

E non adimandino da ora innanzi li Frati per cola devuta, le non pane & acqua, & veftimento, che loro fi permette. El veftimento fia umile ec.

# Come li Cherici servano all' Altare con bian-

Li Cherici fervano al Preite ad l' Altare con Diacono, overo Subdiacono, con bianche vestimenta ec. e nella Ecclesia sia sempre lo lume die & notte.

# Come gli Frati debbiano stare nella Ecclesia

Et li Frati quando fono nella Chiefa debbiano stare ricti, overo ginochioni, ad udire l' Ore della Beata e sempre Vergine Maria, se infermità non li impedisse. Et all' Ore del die seggano quando vorranno.

# Di quelli, che non fono ordinati. Cap. VI.

Ma' se quelli, che non sono ordinati, saranno suori della Ecclesia, dicano per lo Matutino di Sancia Maria Pater nostri XIII. e per lo Matutino del di altretanti; & per le altre singule ore di Sancia Maria Pater

1434 noftri VII. e per li altri di die fimilliantemente; e per lo Vespero VIIII. e per Jo die similliantemente .

#### Della vifitazione delli infermi Cap. VII. Sec. 15 6

Alla visitazione delli infermi lo Sacerdore vada colle vestimenta bianche, religiosamente portante lo Corpo di Cristo. E 'l Diacono, overo Subdiscono, overo Accolito, portante la lanterna adcesa, & la spungna colt' acqua benedetta.

#### Li Frati non debbone andare foli . Cap. VIII. ec.

#### Come li Frati debbono portare lume Cap. XII.

Li Frati portino feco lo lume. Et in qualunque cafa & sibergo faranno, facciano ardere lo lume dinanzi da loro. Er anco abbiano panni infenbruni, & calabruni, & frustranei, & pelli falvatiche.

#### Dei Tritennari de' Frati Cap. XXI.

Quello, che a noi è molto necessario, ffantiamo, e ad tutti voi comendiamo, e mandiamo comandando, che di tutti li Frati.

ti, li quali passeranno di questa vita, in tutte l'Obediente, dovunque e qualunque morrae, si cantino de Messe XXX. die per la sua anima. Et nella prima Messa ciascun Frate osseri una candela con denaio; li quali denari quantunque siano, sì si diano a i poveri, e 'l Preite, lo qual canterà la Messa, facciano preghi per la sua sosma al nostro. Signor lesu Cristo. Et ciascun Cherico canti uno Pialterio; & ciascuno Laico CL. Parernostri.

# Neffuno Frate accufi l'altro Frate Cap. XXV.

Et nessuno dei Frati accusi l'altro suo Frate, se non può provare. Sel farà, elli Frate non è.

Anco tutti li Frati di tutte l' Obedientie, i quali ora, overo per innanti, s' offerrano a Dio, & al Sancto Ofpitale di Sancto Iacobo d'Altopaccio, portino lo fegno del Tau nelle Cappe, overo Cappucci, overo ne' Mantelli, dinanzi al petto feco, acciò che Dio per quel fegno, & la fede, & l' operazione, e l' obedientia nostra guardi, & ad quelle portando noi in questo e nel futuro fecolo defenda nell' anima, e nel corpo, insieme con tutti li nostri benefattori. Amen.

1436
Ne' Capitoli seguenti molto si ordina e dispone.

circa la tura degli Infermi, Insanti,

e Partorienti, nello Spedale, e

de' Medici, e Cerusici,

e Serventi ec.

# Del ricevimento dei Frati Cap. XLVIIII.

Quando alcuno dimanda la fraternità dell' Ospitale, lo Priore, overo lo Maestro di quella Bailia, abbia confillio coi Frati, se lo volliono ricevere; e se piace alloro di riceverlo, facciano venire l' uomo in Capitulo. Et allora lo Priore, overo lo Maestro lo dimandi, se elli vuole esfere Frate della Cafa: e se poerà softenere la Religione; e se potrà observare castità, & tenere obedientia, & vivere fenza proprio, anzi che faccia la professione . Imperciocche come in prima, quando era in sua signoria fece quello, che li piacette; ma quando ferà nella Religione ferà nell' altrui podestà, e non nella sua. Lo quale se dirà di sostenere coll'aiuto di Dio la Religione, & li comandamenti della Cafa adempiere con perfetta volontà, & mentre che viverà, ferà fervo de'signori poveri. Anco addimandi lo Priore da lui, s' elli a mollie, o vero se l'abbia iurara; & se elli ha fatta promisione ad alcuna Religione; o vero se elli a debito. E se tutte queste cose negherà, sia ricevuto. Et se dirà, ch' elli abbia mollie, o vero che l' abbia surara, o vero che sia d' altra Religione, o vero prosessione avrà fatta; o vero avrà debito: se non avrà lettere dal Vescovo suo, o vero dal suo Monasserio, e da cui arà lo debito, non sia ricevuto.

### Del ricevimento Cap. L.

Io cotale rendo me a Dio ed ad Sancha Maria, & al Besto lacobo Apostolo & & ai signori nostri Infermi, acciò che turti li dì della vita mia sia loro servo; e promecto castitade coll' aiuto di Dio ofservare, e senza proprio vivere; & a quel Comandatore, quale Dio mi darà, tenere obedientia. Ed allora offerisca se col libro ad l' Altare.

# Dopo lo ricevimento Cap. Ll.

Dopo la promessione sacta, la qual facesti ad Dio, & ad Sancta Maria, & ad Sancto Iacopo, & ai signori nostri Infermi, riceviamo te, & l'anima del padre e della madre tua, alle Messe, e Mattutini, Vesperi, ed ad tutte l'ore & orationi, digiuni, elemosine, & ad tutti benessioni.

1438 ci , li quali si fanno , e cotidianamente si faranno, e facti faranno nella Cafa dell' Ofpitale per tutto 'l mondo , dal dì , che fue edificato l' Ospitale in fine al di del Iudicio, ad ciò che Dio ti dia cotal parte, quale ciascuno di noi aspecta d' avere. Et la Cafa dell' Ofpitale promette, & noi promettiamo , ad te folamente pane & acqua & vestimento umile . La qual cofa finita lo Maestro, overo Priore, pilli lo mantello, o vero capuccio, & mostri ad lui lo segno del Tau, lo qual è nel mantello. Et allora lo Maestro, o vero lo Priore, pogna lo predicto mantello al collo fuo dicendo: Per questo segno del Tau, lo qual ti diamo, salvi te Dio & guardi qui & in futuro, & ti perduca ad vita eterna. Amen. Compiute queste cose tutti li Frati preghmo ad Dio per lui chinati in terra . E'l Preite incominci questo Pfalmo, & dicali tutto, Deus misereatur nostri, col gloria, responso, & verso &c.

# Ad ricevere Confrate Cap. Lil.

Quando alcuno adimanderà la Confraternità dell' Ofpitale, lo Maestro, o vero lo Priore, faccia venire li Frati, & ai Confrati poste le mani in sul Messale faccia prometere, che da ora inuanzi a suo podere ogni

bene farae ad l' Ofpitale, & tractorae, & quello defenderà da' malfactori; & le cofe. dell' Ospitale guarderà senza frodo. Et se non le potrà difendere, sì lo farà assapere, ai Frati dell' Ospitale. Et in ciascuno quno per riconoscimento della Fraternità pagherà cotanto in nomero, & nella morte darà cotanto. Et se ad Religione intrare vorrà, intrerà. Et se non vorrà intrare, quando verrà ad morte sia sepellito nel

Cimiterio dell' Ofpitale .

Dopo la promissione, la qual facesti. ad Dio onnipotente & alla Beata Maria, & a Sancto Iacobo, & all' infermi Singnori nostri, riceviamo te, & l' anima del padre, & della madre tua, alle Messe & Mattutini, & Vesperi, & a tutte l' ore, orazioni digiuni, elemofine, & a tutti benefici, li quali fi fanno, & fi faranno cotidianamente, & fade fono nella Cafa dell' Ofpitale per l' universo mondo, dall' edificazione dell' Ospitale infine al di dall' Iudicio, ad ciò che Dio ti dia tal parte, quale ciascun di noi aspecta d' avere . Et queste cose decte, li Frati chinati in terra facciano preghi ad Dio. Ma lo Preite incominci la Pialmo Deus mifereatur : coi preghi & orationi, siccome si fa per lo Frate; & poi sia basciato dal Priore, & dai Frati . Poi sia scritto nel libro della

Confrateraita, e quello ch' a promesso di dare ogni anno. Et quando muore, sia scritto in nel libro, & se nessua cosa promiste, però non si lassi che non si seriva nel libro.

Del Frate Preite , o vero Diacono Cap. LXV.

Lo Frate Preite, o vero Diacono, o vero d'altr' ordine, se in alcuna cosa obfenderà, & lo Priore, o vero Maestro, n' avrà richiamo, li Frati, li quali lo Priore metterà a disguardo, iudichino iusto iudicio, & secondo la quantità della colpa impognano pena di septena, o vero quarantena, ficome nelli altri Frati, che non anno ordine fagro . Imperciò ficcome a tutti è una Religione, & tutti li Cherici come Laici una professione facciamo ; assai cosa indegna pare se nella casa dell' Ospitale si facesse divisione dei Frati; onde ordinato è. che sicome socto una Regola viviamo, così & focto quelli medefimi iudicii della Regula dobbiamo effere subiedi .

Della morte del Maestro, come si de' chiamare lo nuovo Miestro. Cap. LXXVII.

Quando lo Maestro è morto, lo Comandatore, che sie dipo lui, faccia venire tutti tutti li Frati del Baiulie, li quali sono nelle provincie; e tegna Capitulo; e metta a difguardo lo Priore della Chiesa, ed uno Frate Cavalieri, & uno Frate, che non sia Cavalieri. E questi tre eleggano del Capitulo tanti Frati, che fiano intra loro in tutto dodici nello sguardo; li quali tutti & dodici secondo Dio, & secondo ragione, e non per amistà, o vero per nimistà, eleggano lo Maestro . S' elli è in Capitulo sia da parte di Dio, & la bailia li sia consegnata; ma se non è nel Capitulo, nè nella Terra, là 've si farà lo Capitulo, mandi due buoni Frati savi e discreti , dove sapranno ch' elli sia. & apresentilli lo comandamento del Capitulo, lo quale, s' elli è Priore, ordini le Baiulie sue, siccome sie confilliato, e vada in della Terra, dove lo Capitulo fi farà, ad empiere lo dicto comandamento. Ma quando li Frati faranno ad lo fguardo, se alcuno di quelli XII. sarà contra ad li altri, mandinolo al Capitulo, & adimandino uno altro Frate dal Comandatore e dal Capitulo. Et se lo Maestro e'l Comandatore fieno morti, lo Capitulo elegga uno Frate, lo quale tegna lo Capitulo. Et se advenisse, che non si potessero adcordare lo primo die e'l secondo, digiunino tre die, e'l terzo die udita la Messa del Santo Spirito, vadano

1442 ad lo fguardo, ficcome desto è di sopra. Er allora secondo Dio, & la ragione, chiamino uomo; che sia valoroso & savio & discreto in Maestro.

# Della morte del Maestro Cap. LXXVIII.

Quando lo Maestro dell' Ospitale infermerà ad morte, dee chiamare uno dei Frati , li quali faranno d' intorno lui , lo più fedele, & lo più onesto, ch' elli conoscerà, & ad lui raccomandi la Bolla sua. Et quel Frate, lo quale averae avuta la Bolla, morto lo Maestro, incontenente lo più tosto, che potrae, debbia venire ad Convento, & la Bolla rapresentare & rafegnare al Convento. Et allora farà nella discretione del Convento di guardare la Bolla, & d'ordinare le cose & li facti, in fino al Capitulo generale. Et al Capitulo generale fi debbiano chiamare tutti li Frati dell' Ospitale, sì li Baiulii, come li altri , li quali saranno savi & discreti , & proveduto dei facti della cafa. Ma ragunato lo Capitulo generale, la Bolla si dee ponere in del mezzo dinanzi ad tutti. Et allora debbiano costituire lo Comandatore, lo quale faccia li facti del Capitulo infin che 'l Maestro ferà electo, Ma li Frati debbono coniurare colui, lo quale faranno Coman-

i a

mandatore, che fedelmente si porti nella electione del Maestro & chiama. Ma così è da procedere nella électione del Maestro. Lo Comandatore con confillio del Capitulo dee eleggere tre Frati, cioè l' uno Frate Preite , & l' altro Frate Cavalieri , e 'l terzo Frate Servente, li quali lo meglio, che porrà, de coniurare, che ellino fedelmente fanza frodo & inganno eleggano lo quarto, lo quale conosceranno, che sia milliore & più fedele alla electione del Maeftro, lo quale dinanzi a tucli dee effere conjurato, e così mandato adli altri tre . E questi quattro debbiano eleggiere lo quinto, lo quale somilliantemente dinanzi ad tutti dee effere coniurato, & mandato ad li altri; & così dande innanzi in fino in dodici. Et questi così chiamati debbono venire dinanzi al Comandatore & al Capitulo, li quali debbono quelli tutti infieme conjurare, & fotto pericolo delle anime loro comandare, che fenza inganno, & frodo, & simulatione, rimosso ogni gratia, paura, & l' odio & amore . fedelmente eleggano Maestro de' Frati dell' Ospitale quello, lo quale conosceranno milliore, & più utile ai poveri, & alla Casa, & Opitale; & lo quale conosceranno de faccia prode & utilitade a tutta la Criftianitade. Li quali Frati coniurati debbono impromettere, che quello, che sie loro imposto & comandato, di sarlo sedelmente & devotamente. E'l Comandatore e'l Capitulo debbono concedere, che aranno ratto & sermo quello, che quelli dodici Frati, o vero la maggior parte di loro, sarà in eleggiere lo Maestro; e quello, che elli eleggieranno, senza contradictione nestiuna riceveranno in Maestro. Et le paraule & le controversie & le inquistitioni, le quali si faranno nella chiama del Maestro, debbono essere segrete, & sotto periculo dell'anima sia vietato che non siano revelate.

Del Frate Preite, Diacono, & Subdiacono.
Cap. LXXXIV.

Lo Frate Preite, Diacono, o Subdiacono, & non ae Baiulia, dee dormire nella camera del Priore. El Priore della Chiefa dee comandare ai Cherici fuoi, che facciano lo fuo lecto, & lavarli lo capo, & li piedi, & fealzarlo quando vee ad lecto, & li fuoi panni dare ad lavare.

Ciascuno che viene adla Religione dell'Ospitale quel servigio faccia, che facea al seculo. Cap. LXXXXII. Ciascun che viene alla Religione dell'Ospitale, quello servigio, che sacea al seculo, saccia nella casa, o vero altro se li sie imposto & comandato.

# Nessuno adimandi d'essere Cavalieri, se non li fosse promesso. Cap. LXXXXIII.

Nessuno adimandi nell' Ospitale di farfi Cavalieri, se impromesso non li sosse innanzi, che riceva l'abito della Religione dell' Ospitale; maximamente quando faranno notricati nella casa dell' Ospitale. Se fieno filliuoli di Nobili, quando verranno ad erà con volontà del Maestro, o vero del Comandatore, & con consillio dei Frati della Casa.

# Del Capitulo di Sancto Iacobo d'Altopascio. Cap. LXXXXV.

Concioffiacosachè &c. . . . Se alcuno colla mollie sua pillierà l'abito della nostra Religione, non sia tenuto colla mollie sua in una casa, o vero in una villa &c. . . . Dineghiamo al postutto, che li Frati, & le Sorori in una casa giacciano, & 
ad una mensa mangino &c. . . . Oltra questo in ciascuno Priorato non sia nulla casa,

1446 la quale a fuo podere ogni anno ad Capitulo non rifponda, & delle limofine acquiftare ad uopo dei poveri, & della terza parte dei lavorii, & dei nutrimenti, fecondo l'ordinamento dell' Ofpitale in ciafeuno anno.

Della provedentia del Maestro.
Cap. LXXXXVI. ed ultimo.

In tutte le cose dicte ne i Capituli di sopra sia ne l'albitrio & providentia del Maestro Maggiore, acciò che nel tempo della necessità possa misericordevilemente provedere & dispensare co i Frati. Data a Laterano Pridie Kalendas Aprilis Pensissicatus Domini Gregorii Pape Noni, anno XIII.

Compie & finific la Regula dell' Ofpitale di Santto Iacobo d' Altopascio.

Questo mi è piaciuto di scegliere da questa Regola, degnissima tutta intera della pubblica luce, la quale credo che volentieri comunicheranno a questo effetto i Signori Eredi Capponi, giacchè il di 26. di Marzo 1752. ceisò di vivere il Conte Senator Ferranie Capponi lor padre, il quale sì cortesemente me la comodò. Questa Regola dunque su fatta e consermata dal Pa-

pa nell' anno MCCXXXIX. e in quefto fefpa nen anno, per passare ad altri racconti, il Conte Rodolfo di Capraia chiese al Signor Guido di Sesso Potestà di Firenze licenza di potere siagire, recuperare, e sitenere, e soddisfarsi di sua autorità sopra s beni e averi degli uomini e persone della Città di Pisa, e suo distretto, sino all' intero pagamento di lire quattromila Pifane minute in una parte, e lire ottocento della stessa moneta nell'altra parte; le quali quattromila lire diceva dovere ricevere da der-to Comune Pilano, in vigore d'un arbitrio, e sentenza data trallo stesso Signor Ridusso, ed altri da una parte; e Bonifazio dell' A-bate di Stefano, Procuratore del Conte Tegrino Palatino di Tofcana, e Poteffà di Pifa, per detto Comune Pilano; e Dato Notaio d' Vgolino di Strambo Procuratore dell' illustre uomo, Conte Ranieri di Bolgari, e di Guelfo Conte di Donoratico, e di altri, dall' altra. E le lire ottocento diceva di doverle ricevere, per restituzione e stima di cavalli stati presi sopra il mare dal predetto Guelfo al medefimo Signor Ridolfo, o suo Nipote Bertoldo, o suoi mandati; e che, benche il Comune di Firenze per suoi Ambasciadori Scolaria di Schiatta di Canalcante , e Ildebrandina di Guittone , avesse ricercato il Comune di Pifa, accià volesse sod-

disfare di queste somme il Conte Rodolfo, pure non era mai stato pagato. Mostrava di più una licenza e facoltà datagli dal Signore Geveardo de Araesten Legato del Sacro Imperio in Italia, di poter rifarsi di dette somme, sopra gli averi, e le perfone, de' Pifani. Che però il Signor Guido di Sello Potestà di Firenze gli dà la domandata licenza, con che si obblighi a fare scriver appresso i Consoli de' Mercanti di Callimala di Firenze tutto quello, che in vigore di detta licenza otterrà. Ho messa que-sta notizia cavata da Membrana dell' Archivio di Cestello di Firenze, segnata O. 104. perchè ha correlazione coll'antecedente perchè ha correlazione coll' antecedente Compromefio, del quale fu trattato fopra all' nono MCCXXXVIII. non effendo questa se non una esecuzione del detto lodo dato dagli Arbitri predetti, che sono pure in questo strumento nominati. In questo anno prese l' abito Camaldolese il B. sacopo da Certaldo, la cui Vita si può vedere appresso Silvano Razzi, nelle Vite de' Santi e Beati Tofcani . Pafferemo adeffo all' anno MCCKL. fotto il quale ragioneremo del na-feimento della B. ORINGA CRISTIA-NA, la quale ci ha data occasione di tanto favellare dello Spedale d' Altopascio, non mi essendo parato ciò suor di propofito .

### ALLE QUATTRO PARTI

DELL' ODEPORICO

# INDICE

# GEOGRAFICO.

**●**₩**⊕**⊕⊕⊕₩

### A.

Ccona , luogo all' Occidente di Firenze, intorno a Vgnano 1063. Accule , luogo nel Piviere di Santo Ippolito, in Val d' Elfa, per quanto pare 880. Aefar, il Fiume Serchio in Toscana, detto anche Aufer. 73. Vedi Serchio. Africo, pezzo di terra nella Corte di Mangone in Mugello 1072. Agliati, Castello del Territorio di San Miniato in Toscana 142. 147. 1110. Agnano, luogo nel Fiorentino 1026. on Agnano, luogo nel Pisano 76. 1337. Agutino, luogo del Volterrano 1338. Aincho, luogo nel Pifano xx48. Alessandria della Paglia 1341. Alica, Castello nelle Colline di Pisa 77. Allione, luogo nel Comune di Sanminiato 115. AloAlocolino, luogo nel Comune di Santa Croce nel Valdarno di fotto 7250

Al Pero, luogo nel Comune di Santa Croce nel

Valdarno di fotto 1273.

Altopaício, Caffello di Toicana al mezzo giorno di Lucca, in diffanza da Firenze miglia trentadue 147. 245. 504. 521. 612. 609. 630. 657. 738. 766. 792. 804. 824. 826. 840. 1067. 3069. 1078. 1080. 1105. 1179. 1186. 1196. 8243. 1234. 1412.

Ambra, Fiume nel Territorio Aretino 137.

Ambrogiana, Villa del Granduca alla finistra dell' Arno all' Occaso di Firenze, in distanza miglia quattordici 9.

Anchetta, Villaggio alla destra dell' Arno, al Levante di Firenze, in distanza da questa Città circa quattro miglia, che prende il nome da un Torrenie che vi passa 842.

Ancifa, Terra del Valdarno di fopra in Tofcana, full' Arno, al Levante di Firenze, in diftanza da questa Città miglia diciassette 254.

266.

Andri, Terra del Regno di Napoli 670. Anghiari Terra di Toscana 502. 505. 262.

Antella, Villaggio al Levante di Firenze, distante sei miglia dalla Città 837.

te sei miglia dalla Città 837. Anversa, Città di Fiandra 1525.

Appiano, Caffello dello Stato Pifano 77.
Appiano, Villaggio nella Val d' Elfa 838.

Aquabona, Valle presso al Fiume Evola in Toscana, nel Territorio di San Miniato 123. Aquaviva, Corte nella Maremma di Toscana 1212.

Aquaviva, Corte nella Maremma di Tofcana zara.
Aquifiana, Corte nella Maremma di Pifa exera.

Ar-

Arbia, Finme del Senese 73.

Arbio, luogo della Valdinievole, presso a Vivinaria 1384. Arborea, Giudicato in Sardigna 1308.

Arenallia, luogo nel Volterrano 1338.

Arezzo . Città di Tofcana 230. 262. 264. 268. 253. 258. 259. 463. 493. 498. 601. 861. 1013. .1147.

Arficile, luogo del Volterrano 1114.

Arles, Città di Francia in Provenza, ful Piume Rodano. 161.

Arma o Arme , Fiume di Toscana, detto altrimenti Guisciana , che serve di scelo in Armo al Lago di Fucecchio 657. 1202. 1203. 1205. 1106.

Arnaccio, Campagna palustre del Pisano alla finiftra dell' Arno, in cui si fa scaricare l'acqua dell' Arno nelle gran piene, 265. 273. Arna Città dell' Vmbria 251.

Arnicino . luogo nel Comune di Fucecchio , vi-

cino al Fiume Arno 1336. Arnon, Fiume o Torrente della Paleftina. 250. Arno Fiume Reale di Tofcana, che paffa per Firenze e Pifa, e sbocca nel Mar Tirreno 8. 15. 25. 26. 27. 36. 59. 73. 76. 84. 102. 105. 111. 117. 140. 141. 155. 182. 184. 221. 248. 249. 250. . 251. 252. 254. 255. - 259. 260. -265. 166. - 273. 176. 296. 198. 303. 334. 335. 338. 342. 352. 355. 358. 459. 460. 365. 371. 374. 378. 381. 391. 401. 402. 404- 408. 475. 416. 418. 419. 410. 414. 418. 435. 455. 456. 458. 461. 463. 456. 458. 461. 463. 464. 468. 469. 491. 502. 516. 520. 582. 591. 629. 631. 635. 643. 655. 672. 674. 708. P 2 720.

. 720. 724. 738. 739. 742. 745. 746. 749. 750. 753. 757. 759. 764. 769. 786. 788. 780. ----791. 803. 846. - 849. 860. 865. 876. 885. 887. 888. 889 893. 897. 1008. 1009. 1022. 1023. 1024. 1019. 1030. 1042. 4089. 1106. 1120. 2138. 1155. 1205. 1216. 1217. 1229. 1240. 1252. 1279. 1282. - 1285. 1289. 1296. 1290. - 1335. 1336. 1348. 1349. 1350. 1352. 1353. 1375 1410. -- 1412.

Arno Vecchio, luogo nel Comune di Santa Maria a Monte 787.

Arpino, luogo del Volterrano 1338.

Arficioli, luogo nel Comune di Castelfranco nel Valdarno di fotto 787.

Artimino . Caftello de'. Piftorefi , fu un Monte alla deffra dell' Arno , all' Occidente di Firenze, in distanza da questa Città miglia dodici , in oggi Villa del Granduca 1352. :.. ¥353.

Asfaltite , Lago di Paleftina 251.

Atene , Città di Grecia , Capo dell' Attica z'co. 225. 458. 463 1003.

Attanea, pezzo di Terra nella Corte di Mangone in Mugello, 1073.

Avana 1063.

Avente, luogo nel Fiorentino 837.

Avignone, Città di Provenza in Francia, Capo della Contea del Venassino, 40. 596. 597. 600. Aufer. Vedi Aefar.



# R

PAdia al Fango, in Mugello 836. D Badia a Luco, in Mugello 835. Baefe 1100. Bagnarea. Vedi Bagno Regio. Bagno, luogo nel Pifano 1310. Bagno Regio, Città di Tofcana 17. Balconevisi, Borgo del Sanminiatese 147. 1110. Barberino, Terra in Mugello 836. Barbialla, Borgo del Sanminiatese 76. 84. 141.

Barbischio, luogo del Mugello 835. 1084. Barcellona, Città Capitale della Catalogna in Ifpagna 1244.

Barella, o Bareglia , luogo vicino a Pescia nella Valdinievole 1152. 1197. 1130. 1374.

Barga , Terra di Tofcana verso la Garfagnana 492. 721. 722. 860.

Bassa, Villaggio del Valdarno di fotto, alla defira dell' Arno , tra Empoli , e Fucecchio 1291.

Battifolle, Caftello del Cafentino 638. Becco, e suo Piano, nel Sanminiatese 136. 145. Bellavifta, Villa della Valdinievole ful I ago di . Fucecchio , presso al Borgo a Buggiano 792. 793.

Belvedere, luogo del Valdarno di fotto nel Comune di Santa Croce · 783. Benevento, Città del Regno di Napoli 892.

1019. 1170.

INDICE Bibbiano, luogo del Valdarno di fotto fulla Guifciana 154. 688. 732. 744. 787. 788.

Bibbiano, luogo del Volterrano 1338.

Bibbiena, Terra del Cafentino 456. 690. Bibbona , Terra della Maremma

1214.

Bibione 1056.

Bientina, Terra del Pifano, ful Lago di Sefto' che si dice Lago di Bientina dalla sua vicinanza 265. 521. 590. 653. 654. 661. 662. 687. 693. 700. 718. 7,6. 840. 842. 847. 1426.

Bisenzio Fiume, che nasce da' Confini Bolognesi, e bagnando Prato, e Campi, si scarica in Arno 573.

Biserno, luogo della Maremma

Bogano, Terra del Pifano razo. Bolgheri. Vedi Bulgari.

Bologna . Città dello Stato Ecclesiastico in Lombardia 140. 280. 254. 408. 409. 505. 608. 670. 813. 1041. 1183.

Bordeos, Città di Francia 1101.

Borgonuovo, situato alla destra dell' Arno, dove ora è Fucecchio, o lì appresso 2. 366. 650. 727. 805. 870. 874. 876. 884. 888. 892. 893. 894. 897. 1001. 1012. 1030. 1040. 1083. 1089. 1130. 1135. 1165. 1168. 1170. 1172. X 1 7 6.

Borgo a Buggiano 416. 502. Vedi Buggiano .

Borgo a Santa Fiora, full Elfa, dove è ora il Ponte della Strada Fiorentina e Pifana, vicino all' Arno 71. 118.

Bor-

Bergo a San Lorenzo , Terra del Mugello ful Fiume Sieve 816.

Borgo a San Sepolero, Città Vescovile del Granducato di Tofcana 216. 502.

Brefcia, Città del Dominio Veneziano in Lompardia 59. 782. Broilo , Corte 1085.

Bretozzi. Vedi Brozzi.

Brozzi, Villaggio fulla destra dell' Arno, all' Occaso di Firenze in distanza di quattro miglia 113. 261. 718. 825.

Brumo , Borgo del Territorio di San Miniato

147. 1110.

Bucciano, Borgo del Territorio di San Miniato 147. 1110. Buggiano , Borgo della Valdinievole 117. 416.

501. 705. 796. 797. 1178.

Bulgari, Terra della Maremma 77. 1312.

CAfaggio 1064. luogo nel Volterrano 1338. luo-go nel Valdarno di fotto, vicino a Pozzo. 1470. 1484. 1391. 1394.

Caglieri 1188. 1309- 1312.

Calano 114. Calei, Terra del Pifano nel Monte 437. 1310. Calcinaia Terra del Pifano 266. 390. 719. 1295.

1100. 1111. Caldana Fiume 1041.

Calenzano , già Caftello de' Piftorefi 1188. 1334. 1493. Calizaula, forfe Celiaula, in Valdelfa 880.

Callavoli 146. D 4

1456 INDICE Calle 790. 791. 792. Vedi Cappiano. Calleno 1134. 1213. Vedi Galleno. Callone, Luogo alla Pefcaia dell' Arno, vicino a

Caftelfranco di fotto 365. 626.

Calvi 715. Camaiore, Terra dello Stato di Lucca 1064. 1310. 1338.

Camaldoli 1064. 1129. 1368.

Camarte 1064. Cambafcie 848.

Cambasi 1134.

Camiano 1338.

Camoliano nel Pisano 772.

Campi, Terra tra Firenze, e Prato 835, 1056. 1073. 1085.

Campiano in Mugello 76.

Campiglia, Terra di Maremma 77. 1310.

Campo 1183.

Camporena in Val d' Elfa 76. 85. 97. 201. 123. 115. 140. 141. 147.

Camporobiano 1134.

Campo Situle 1072. 1099. 1091.

Canneto in Val d' Elfa 76. 84. 119. 120. 121. 1110- 1320-

Canova, luogo presso la Guisciana 1390, 1410. Capannoli, nelle Colline di Pifa 1124.

Cappianele 1335.

Cappiano, Castello sulla Guisciana, ove questa comincia a ricevere le acque del Lago di Fucecchio, onde fi chiama Calle 147. 372. 392. 394. 395. 460. 639. 640. 641. 657. 726. 734. 740. 742. 743. 745. 747. 751. 753. 754. 761. 762. 763. 767. 768. 769. 773. 774. 778. 784. 793. 804. - 812. 815. 821. 812. 823. - 825. 839. 841. 842. 843. 846.

```
GEOGRAFICO. 1457
  847. 849.865. 868. 870. 871. 872. - 874. 10636
  1064. 1137. 1178. 1188. 1192. 1206. 1208.
  1213. 1230. 1241. 1245. 1246. 1251. 1256.
  1183. 1187. 1288. 1191. 1199. 1327. 1318.
  1334. 335. 1336. 1350. 1366. 1400. 1404.
  1414. 1410. 1411.
Capraia, Terra alla destra dell' Arno, all'Occidente
  di Firenze, in distanza quattordici miglia 8. 9.
  77. 265. 464. 623. - 626. 628. 839. 1070. 1171.
  120: 1312. 1313. 1318. 1352. 1447.
Capriano 835.
Caprile 783.
Caprognano 373. 467. 667. 680. 1373. 1395.
  1403.
Caprona 266. 1310. 1312.
Capua 1188. 1334. 1403.
Cararecce 1335.
Carcialla 1406.
Cardialla 1215. 1367. 1370. 1371. 1373. 1398.
  1421.
Cariano rre.
Cariciano 1310.
Carlone 836.
Carmignano già Castello de' Pistoresi 670. 1304.
Carpineta 1108.
Cartialla. Vedi Cardialla.
Cartina 679.
Carvaiola 145. Cit
Cafailla 1134. Sie de fine int
Cafalupo 1214.
Cafcia 31.
Cafcina, Terra del Pifano alla finifira dell' Arno
  265. 266. 590. 1309.
                      11 1 . .
```

3458 OINDICE Cafelle 76. Cafentino Provincia di Tofcana 455. Cafi 1072. 1073. Çaffalia 76. Caffignano 837. Caftagneto 77. Caitagnuola 1050. Caftel del Bofco alla finifira dell' Arno ful confine Pifano 1296. Caftel Durante 139. Caftelfalfi 76. 85. 101. 141. Castelfiorentino , Terra della Valdelfa 123. 124. 125. 146. 502. 503. 505. 622. 636. 658. 695. 698. 836. 1295. 1304. 1350. Caftelfranco Terra del Valdarno di fotto fulla deftra dell' Arno, in diftanza di Firenze miglia 17. in circa, 181. 147. - 165. 3,9. 363. - 371. 399. 400. - 450. 494. 505. - 507. 509. - 511. 514. \_\_\_\_ 581. 598. 600. 616. 611. 613 614.616. 627. 628. 629. - 634.674.676. - 688. 790. 691. 692.694.695.666. 701.706. 709. 724. 732. 734. 738. 740. 751. 784. — 789. 811. 839. 840. 841. 848. 1171. 1195. — 1196. 1107. 1168. 1184. 1427. 1429. ·

Caftellare 116. 811.
Caftellina di Valdarno 838.
Caftello in Verfiliz 1310.
Caftello Rapiti presso a Fucecchio 1336.
Caftel Martini nella Valdinievole 792.
Caftel Nuovo 120. 121. 122. 156.
Caftel Pulci 3.

Caftel Santo Angiolo 22. Caftel S. Lucia 1133. Caftel San Giovanni soa. Castiglione 498. 1095. 1114. Caftiglione Bernardi 76. Castiglione della Pescaia 77. Castiglion Fiorentino 861. Catania 149. 166.

Catena a S Gonda \$4. 88.

Catiana 373. 379. 465. 467. 481. 633. 667. 679. 687. 688. 604. 893. IIII. IIII. 1288. 1290. 1299. 1370. 1372. 1423.

Catignano 836. 1030. 1063. 1077. 1106. 1127. 1134. 1170. 1111.

Catzalla 1373. Vedi Cardialla. Cavallate 813.

Cauriglia \$36. 1080. 1166. 1167. 11375: 1410. -1119. 1111' 1111. 1114. 1215' .1216. 1117. 1218. 1210.

Cecina Fiume 73. 814. 873. 1314. Cecinella Fiume 264.

Ceczino 16. Celle 1142.

Cellule 1121.

Ceoli 244. 736. 2195. 13534782 4 Cepparello 831.

Cerbaia, Paele di Toscana, compreso tra il Lago di Fucecchio, il Lago di Biennina, e la Valdinievole 36. 392. 398. 4591: 468. 476. 500 521. 718. 730, 735. 761. 797: 840.: 842. 843: ----845. 1005. 1061. 1133. 1136. 1240. 2428. 2410. 1340. 1341. 1367. 1396. 1398: 1399. 1405. 1414. 1416. 1417. 1419...... 4: 1 1 10

Cerbaiola 1218, 1230, ... . ... . ... ... 15 47 0407 15 5 -0122 Ta., if.

Cerretello 740. 613

1460 I'N DICE Cerreto Guidi 481. 747. 1003. 1084. 1141. 1138. 1197. 1294. 1334. 1404. Cerreto Maggio in Mugello \$36. Cerropolottaio 1319. Certaldo , Terra di Valdelsa 44. 45, 686. 836. 1448. Certalia 1357. 1338. Cetona 497. Ceule 98. 1215. Chiana Fiume 264. Chianni 76. Chianti Provincia di Tofcana 838. Chiaravalle 1246. Chiaffa 504. Cianfornino 1373. Cigoli 141. 144. 145. 156. 146. 175. 240. 246. 287. 468. 1215. Cimitoria 1140. Vedi Cintoia. Cintoia 807. 1148. 1149. Ciripaldri 1338. Città di Caffello 502. Cività 17. Ciutina Vecchia \$37. Cobaiano os. Coldipero 1418. Colle 50. sr. 57. 69. 167. 372 438. 657. 1311. Colle Alberighi zryr, 1217. Colle Brunacci 143. 144. Colle Carelli 654. Colle della Marca 1179. 1413. Colle di Pietra 1141. Colle di Pozzo 1215. 1216. Collegarli \$5. 146. 152. 153 437. \$21.

Col-

Collegoli 481. 1149.

Colleleoni 1047. 051. Colleleuli z 149. Vedi Collegoli . Collelungo 145. 861. Colle Monte 624. Colle Muscioni 1134. Colliculi 1308. Collina 1293. Collodi 1341.

Colognule 837. Coltarelli 77. Coltibuono 1141.

Colzinaie 1073.

Comana 784. 839. 1391. 1397. 1398. 1399. 1400. 1414. 1427. 1419. Comolo 77.

Comugnoli 77. 85. 126. 137. 143. 147. 147. 1110. Conflenti 1288. 1290.

Corano 156. 1188. 1334. 1404. Corneto 77. 854.

Cornia 78. Corte-Ducale 1204.

Corticella 1974. Corticella 1974.
Cortona 633. 454. 1304.

Corvara 1310. Cozano 110. 460. Cremona 139. 140. Creti 1209.

Cutignola 114.

D

DEcimo 836.
Dilezza Fiume 1083.
Donoratico 77. 1171.
Drove Fiume 73.

E

Lmo 1303.

Elfa Fiume 43. 44. 45. 48.51.

61.70.71. 72. 73. 84. 105. 113. 114. 115. 117. 118.

E15. 120. 828. 127. 127. 141. 145. 264. 455. 636.

651. 1350.

Empoli Vecchio 22. 45.

Empoli 12.

23. 24. 25. 30. 31.34.

71. 05. 137. 145. 151. 152. 174. 185. 186. 255. 257.

264. 265. 456. 590. 603. 618. 652. 701. 702. 834.

874. 875. 888' 1138. 1213. 1218. 1230.

Era Fiume 73. 105. 140. 265. 841. 1337. 1385.

Etruria Città 17.

Evola Fiume 73. 76. 84. 88. 145. 264.

F

F Aiano 76. 606. 608. 699. Faio 153. Falle Rio 842. Falterona Monte 252. 353.

674.

```
1464
            CINDICE
  674. 687. 692. 695. 701. 712. 717. 737. 738.
  742. 755. 759. 764. 768. 771. 777. 779. 781.
  787. 783. 790. 798. 813. 825. 826. 841. 842.
  $47. 850. 852. 872. 897. 898. 1000. 1007. 1022.
  1014. 1018. 1031. 1039. 1074. 1088.
                                        1089.
  1000. 1004. 2119. 1130. 1131. 1132.
                                        1133.
  1165. 1166. 1173. 1174. 1195.
                                 1196.
                                        IIQQ.
  1201. 1202. 1207. 1208. 1220. 1230.
                                        1236.
  1149. 1240. 1246. 1249. 1250. 1251. 1252.
  1254. 1262. 1284. 1304. 1306. 1313.
                                        1332.
  13:4. 1335. 1336. 1337. 1338. 1339.
                                        1344.
1346. 1350. 1352. 1353. 1357. 1359.
                                        1363.
  1372. 1387. 1426. 1447. 1448.
Fitto 701.
Foiano 861.
Folliano 1415.
Fontana Taona 1087. 1214.
Fontebuona 1084.
Foranuova 1274. 1276.
Forcole 77. 1013. 1096.
Fofci 1134.
Forra 1136.
Francesca Via 1926. Vedi, Via Francesca.
Fucecchio, Terra del Valdarno di fotto alla de-
. fira dell' Arno all' Occidente di Firenze in di-
flanza di miglia ventiquattro z. 103. 146. 160.
: 163. 250. 247: 249. 250. 255. 257. 265. 277.
· 334. 335. 349. 355. 356. 372. 375. 379. 380.
· 392. 397. 407. 409. 412. 415. 419. 420. 434.
435. 438. 448. 450. 455. 456. 457. 464. 468.
469. 471. 478. 481. 494. 502. 503. 505. 511.
 580. 591. 601. 604. 638. 639. 651. 652. 654.
- 662. 670. 676. 681. 694. 696. 718. 725. 726.
727. 729. 732. - 736. 738. 742. 744. 749.
```

75 3.

1465 GEOGRAFICO. 753. 755. 757. 760. 751. 742. 767. 771. 776. 705. 709. 800. 801. 803. 805. --- 812. 813. 815 822. 840. 842. - 848. 864. -871. 874. 875. 888. 892. 803. 804. 1001. 1002. 1004. 1005. 1007 1021. 1030. 1040. 1047. 1040. 1053. 056. 1060. 1051. 1069 1077. 1 8. 1085. 1057. 1089. 1091. 1092. 1101. 1105. 1106. 1107. 1108. 1108, 1100, 1110, 1111, 1115, 1114. 112 .. 1126. 1133. 1136. 1137. ti 8. 1130. 1 40. 1145. 1146. 1147. 1150. 1151. 1152. 11536 #154 1157 1159. 1161. 1161. 1164 11680 1169. 1172. 1176. 1177. 1178. I 1 79. 1180. x181. 1182. 1184. 1185 1 86. 1192. 1194. \$195. 1197. 1195. 1199. 1201. 1205. 1206. \$207. 1208. 215. 1216. 12 7 (218. 1219. 1229. 1211. 124". 1248. 1249. 1261. 1253 1266. 1247. 12 8 1280. 1281. 1282. 1 283. 1284. 1287 1189. 1203. 1201 205. 1106. 13.8. 1303. 1304. 1 307. 1311. 1297. 1298 1313. 327. 1335. 1336. 1348. 1349. 1350. 1353. 1356. 1368. 137 . 137). 1379. 1398. 1 99 1402. 1410. 1425. 1427. Ficulta 1003.

Ful.gno 1204.

G

Abbreto 76.

aliano 807. 1^32. 1193.

Galleno 392. 394. 468. 471. 472. 473. 511.
738. 812. 845. 846. 849. 1196. 1328

Galliano 1338.

V.

Gal-

```
INDICE
Gallura 125. 1311.
Gambaffi 113. 123.
Gamurra 1309.
Ganelle 77.
Gangalandi 3. 5. 265. 609. 838. 1232.. 1377.
  1382. 1383. 1389.
Ganghereto 828.
Garfagnaga 847. 1310.
Garonna 1101.
Gattaiuola 1185. 1248.
Gello 76. 77.
Genova 231. 454. 455. 721. 1001. 1036. 1037.
Germagnana 1098. 1099.
Germania 00. 1000, 1010. 1014.
Gerulalemme 439. 1298. 1302. 1408.
Gherardesca 1168. 1169. 1308.
Giacone 1074.
Giglio 454.
Giogoli 39.
Girolla 1338.
Gironda 1202.
Gorgona 77.
Gozia 43.
Gravalda 77.
Gregnano 845.
Grett 1215.
Greve finme 2. 73. 264. 835. 1022.
Grimagneto 163. 1086, 1138, 1273, 1274, 1289.
Grumolo 141.
Guardamola 1338.
Gug | c.minga
Guillottiere 261.
```

Guifciana, o Gufciana, fiume 250. 265. 408. 460.

GEOGRAFICO. 1467 481, 634, 640, 642, 644, 645, 669, 674, 674, 676, 677, 688, 716, 727, 728, 720, 730, 731, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 747, 750, 751, 752, 753, 760, 761, 763, 766, 792, 768, 769, 771, 776, 777, 778, 783, 787, 788, 789, 790, 791, 799, 811, 814, 815, 812, 812, 815, 839, 849, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 864, 868, 872, 1032, 1105, 1178, 1195, 1197, 1198, 1201, 1202, 1206, 1207, 1216, 1236, 1239, 1300, 1301, 1318, 1350, 1378, 1381, 1410, 1417, 1449,

### H

Huignano 836.

Ldebrandesca 1311.

Ι

Il Paradifo 783,
Imola 498. 499.
Inferno 783.
Ifcheto 1372.
Ifcheto 1372.
Ifoletta 1092,
Ifpagna 364. 795,
Ifto 1202.
Iuffana 1195. Vedi, Guifciana.
Italia 83. 91. 99. 100. 159. 128. 852. 255. 259.
266. 280.882. 415. 448. 564 609.632. 841. 863,
1029. 1045. 1196. 1245. 1294. 1331, 1333. 1351.

#### I.

Ago auovo 846. 847. 866. \_ Laiatico 76. 1309. Lame 1102. 1103. 1356. Lancione 784: Landa 670. La Pelli 1271. Lapozaro 1336. Larciana bi4. 1141. Laftra 3. 265. Laftra a Signa, e Borgo nuovo 1129. Latora 836. Lavano 793. 1179. Laureto 1003. Lebiano 1361. Lecori 273. Legnaia 1. 8 9. Legoli 39. 76. 141. Leporaria 156. 1328. Leprofario 1080. Leugnano 1364. Ligario 1338. Lignano 372. 835. 1384. 1439. Lim'tt 265. Linari 1077. Lione 102. 361. 320. 596. 597. Livorno 266. 390. 608. Lodio 1072. Iombardia 23. 138. 190. 439. 1268. 1196. 1269 Longola 17. Lorena, 633. 863. 1331. Lotaringia 863.

Lucardo 1059. 1114. 1379. 1389.

Lucca 16. 71. 73. 87. 90. 91. 95. 97. 99. 104. 108. 126. 127. 136. 137. 138. 129. 141. 144. 157. 162. 176: 177. 178. 185. 200. 202. 217. 218. 219 223. 224. 225. 230. 239. 240. 244. 240. 255. 263. 264. 270. 275. 276 286. 292. 295. 296. 302. 309. 350. 354. 360. 361.362. 377. 380. 381. 391. 396. 397. 4 7. 415.416. 418. 419. 420. 424. 432. 439. 440. 441. 442. 443. 450. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 465. 466. 494. 495. 496. 497. 503. 505. 508. 509. \$14. \$17. \$80. 481. \$33. \$88. 613. 622. 638. 639. 640. 644. 652. 654. 656. 657. 659. 660. 661. 66 . 665. 666. 667. 668. 669. 672. 677. 678. 685. 691. 700. 703. 704. 708. 709. 712. 718. 721. 722. 730. 734. 735. 736. 737. 738. 741. 742. 744. 745. 761. 76 . 769. 772 774 775. 779. 780. 798. 801 805. 811. 8 4. 815. 826. 834. 840. 852. 874. 884. 888. 890. 893. 1001. 1007. 1009. 1012. 1019. 1010 1340. . 1042. 1044. 1060. 1061. 1083. 1086. 1094. 1105. 1106. 1107. 1108. 1109. 1121. 1125. 1118. 1121. 1137. 1141. 1145. 1150 1151. 1152. 1154. 1171. 1174. 1179. 1185. 1187. 1196. 1203. 1206. 1307. 1213. 1216. 1217. 1219. 1134. 1235. 1239. 1240. 1249. 1250. 1146. 1251. 1252. 1160. 1168. 1183. 1285. 1288. 1195. 1297. 1392. 1393. 1306. 1307. 1308. 1310. 1318. 1321. 1323. 1327. 1 3 3 Ke. 1333. 1334. 1337. 1330. 1340. 1341. 1356. 1361. 1364 1368. 1369. 1370. 1376. 1377. C

1470 INDICE Lucignano 833. 861. 1085. Lucina 1408. Lungana 1318. Luparia 1328. Luzzana 1071.

Acchia 371. 373. 460.

## M

Macolle 1338. Madonna della Quercia 804. Madrid 363. Magliano 845. Magnule 837. Malatia 739. 778. 779 876 Malazia 767. 769. Vedi Malatia. Maiborghetto 8. Malmantile 3. 38. Malta 244. Manfredi 1100. Mangone 28. 101. 1056. 1071. 1090. 1096. TT O. Mantignano, o Montignano toat. 1022. 1033. 1024. 1062. Mantova 1337. Maona 796. 1178. Marca ISt. Marchia 76.

Maicignana 145. 167. 182. 183. 184. 186. 187.

87. 1029. Maremma 1310, 1311. Marine 1338.

Mar-

```
GEOGRAFICO. 1471
Mariciano 1061. 1063. 1064. 1067. 1070. 1074.
  1084. 1094. 1107. 1115. 1141. 1168. 1208.
  1109. 1210. 1211. 1212.
Manana 1206.
Mari 77. 584. 631. 640. 696.
Matignano 835.
Magalla 1082.
Mala 78. 438 639. 794. 799. 800. 801. 802. 804.
  & 2. 849. 761. 872. 889. 1082. 1140. 1145.
  ROT. 1267, 1310, 1312.
Maía di Voltrario, o
Mala Piscatoria 649. 776. 793. 795. 797.
  So. 802. 1083. 1133, 1192. 1293. 1333.
  102.
Maftrella 460. 793.
Mavtrice 1297.
Meleo roos.
Merctello 499. 500. 502. 504.
Merlajo 1375.
Meffin 8. 264.
Metz 30.
Miate 102. 1104.
Milanorgo. 248. 516. 524. 594. 710. 1007.
Millecono 146.
Modenarora.
Moncion 826.
Monferrio 198.
Montelle 1116.
 Monfomnno 696. 814.
Montaion 93. 114. 115. 154. 156. 225. 45 .
 Montalto,7. 141. 143. 147. 1095. 1106. 1108.
```

1109. 110. 1140. 1154. 1155. = 9

Mon-

```
1472 INDICI
 Montanino 861. 11 . 8.
 Mo tr Agliari 837.
 Monte amiati 1200.
 Monte Aperti .og.
 Monte Belcarit . o Bicchieri 77. 143. 146. 156.
 Montehognoli 1016.
 Monrebuoni 1141.
 Montecalvol: 150. 365. 372. 420. 439. 622. 612.
   661. 687. 693. 713. 714. 715. 716. 71 : 18.
   719 710. 711. 722. 713. 24. 716. 732 $6.
   78, 788 1377. 1427. 1429.
 Montecarelli 1 61. 1007. 1005.
 Montecarlo 696. 840. 2328. 1353. 1356. 1410.
 Montecafci 1 :06. 1137 1108.
 Monte Cafcioli 3. c6. 1 21. 1077. 1118. 1/29.
   1140 1131. 1170, 1267.
Montecafino 1213
Monte Calfolo 1018.
Monte Calfulefe 837.
Monteciftelli 7 247. 1144. 1308. 1324.
Mo tecatini 637. 679. 680 791. 797. 814 814.
   1118. 1284. 1315. 1327. 1334. 1403.
Montecchio 266 493. 719. 1004. 1197.
Montecurcast 4 48 ..
Monte di Croce 1141.
Montefalco 37
Montefalcone 314 372. 301. 397. 398. 415. 49 .
   512 518 581. 623 633. 635. 637. 68 63 .
  640 641 642. 614. 65 656. 657 600. 715.
724. 742. 751 52. 785. 787. 822. 40. 849.
  1124. 1206 : 1226. 1368. 1395. 1396 1397.
" 1308,21390- 4800. 1405. 1414. 1417. 1422.
Monte Fecalie 836.
  Mon-
```

Monte Feretr' 1184. Monteforco i 1300. Monte Fullonico 601. 602. Mon egodi 783 Monte Gargano 638. Monte Gemmule 1140. Montegroffol 1160.

Montelione 141. 798. 1016. 1040. 1056. 1097. 1106. 1107. 1110. 1310. Monte leri 1116. 1335.

Montelupo 6. 7. 8. 9. 38. 265. 464. 623. 624. 611. 616. 618. 669. 682. 701. 834. Monte Orlandi 1 30.

Monterappol: 30. 119. 120. 168. 405. 452. 453.483. Monteplano 1071. Mo tepulciano 498. 601. 602. 603. 861. 1335. Monte Rinaldi 848.

Montefa 1354. Monte Scagliofo 670. Monte scalari 1186. Montefchio 595. Monte Scudaio 76.

Montespertoli 39. 836. 1379. Monte Tagliari. Vedi Monte Agliari. Monte Taupario 77. Vedi Montopoli . Montetignolo 76. 84. 1401. 1416.

Montevarchi 503.

Montevali 7134. 1158. Monteverdi 1139 :214. Montevetturini 6 8 792. Monti 104 : 405. 406. Monticelli 335.

Montignano 1417.

INDICE 1474

Montopoli, o Monte Topoli, Capo delle cinque Terre , 137. 144. 246. 247. 420. 435. 437. 457. 464. 468. 481. \$15. 516. 5 8 \$19 584. 594. coo. 622. 623. 624 626. 628. 632 640. 659. 673. 689. 693. 716. 722. 723. 1198. 1308. 1149. 1 200.

Morago 847.

Moriolo 142. 147. 1110.

Morrona 1078. 1079. 1106. 1118. 1119. 1122. 1123. 1134. 1135. 1139. 1140. 1047. 1148. 11 (8. 1280. 1293. 1309.

Mortaiolo 1159. Mofcheto 1007. 1062. Motrone 772. Mucchio 1134. Mucillo 1070. Mugello 835, 1070, 2062, 1245. Mugnana 352. 353. 1285. Mugnone 73. 264. 1138. 1217. Mufella 1183. Musignano 1133. 1207.

### N

Apoli 80. 100. 141. 144. 145. 146. 148. 126. 363. 399. 439. 593. 603. 612. 638. 639. 738. 203. 814. 822, 2110. 1188. Navarra 1331. Negoziana 1140. Nievole Fiume 791. 1105. Nizza 106. Nocicchio 1189. 1193.

Oli-

O

Liveto 1004. tars. Oltrario 460. 793. 802. 803. 805. 749. 889. 1201. Ombrone fiume 73. 264. 669. Onci to. Oranges 191. Orciatico 12:8. Orentano 290. 372. 392. 468. 471. 472. 473. 633. 840. 842. 845. 846. 849. 1213. 1329. Orentico 1338. 1385. Orme Fiume 10. 264. 841. Ortevecchio 336. 1283. Orvieto 110. 137. 228. 275. 270. 282. 184. 870. 1049, 1078, 1087, 1088, 1118, 1180 1214. Ofimo 141. Ofpitale 1031. 1032. 1014.

P

Padova roo. 110. 140. 597, 783. 1010. Padule 1338. Paduletta 841. Pagnana 143. 182. 185. 186. Palaia 1308. 1309. 1338. Palaria 76. Palermo 80. 363. 852.

Ozeno 1144.

```
1476
              INDICE
Palude 1385, 1386, 1401, 1402, 1415, 1415.
Palude di Lavano 793.
Panzolino 1072.
Pao'ofcio 1107.
Papiano 1027.
Parigi 593. 594. 596. 635. 1331. 1332.
Parma 100.
Partignano 372. 635. 658. 677. 837.
Paffagio 1214.
Paffignago 166. 816. 891. 1006. 1007. 1015.
  1063. 1088. 1166.
Paterno 373. 466. 467. 667. 1375.1377. 1393.1395.
Paule 1386.
Pazzole 1338, 1385.
Peccioli 76. 1309.
Pedori 1310.
Pelage 837.
Pereta 837.
Peretola 173. 835. .
Peretto 12 1.
Perignano 1109.
Perlafcio 1313.
Perugia 364. 813. 1210.
Pela fiume 8. 9. 73.
Pefcia Città e Fiume 108. 109. 217. 286
   416. 657. 704. 714. 734. 735. 745. 780.
   781. 792. 795. 804. 806. 814. 840. 1011.
   1012. 1047. 1051. 1061. 1081. 1082. 1106.
  1107. 1137. 1142. 1151 1170. 1188. 1196.
 1230. 1282, 1284. 1310. 1315. 1328. 1329.
   1334. 1337. 1340. 1341. 1351. 1352. 1358.
```

1 59. 1360. 1361. 1370. 1374. 1376. 1382. 1384. 1389. 1392. 1403. 1404. 1413. 1450.

Pe-

1477 Petilato 1148. Petracaffa 1134 Vedi Petracaffia. Petra raminga 76. Petretolo 1007. Petriolo 77.370.481,652.837. 886.893. 1188. 1191. Piano 1387. Piano di Becco 136. Pianora 633. 840. 1329. Piemonte 1216. 1310. 1333. Pienza 602. Pietrabovula 1151. Pietracaffia 76. Pietrafitta 37. Pietraragna 1401. Pietrafanta 696. 852. Pieve a S. Quirico 1073. 1075. Pignano 744. 1300.

Pino 85. 143. 145. 404. Pinocchio 73. 77. 83. 84. 84. 1004.

Pinzale 404.

Pipignano 835.

Pila 1. 8. 9. 10. 13. 15. 35. 36. 37. 38. 39. 86. 93. 96. 106. 127. 140. 145. 150. 153. 154. 158. 217. 218. 219. 223. 225. 249. 252. 254. 256. 257. 259. 260. 261. 262. 262. 266. 270. 271. 273. 274. 365. 366. 380. 437. 439. 440. 441. 441. 443. 444. 446. 447. 448. 449. 450. 501. 504. 515. 510. 532. 590. 392. 597. 600. 609. 613. 616. 621, 636. 640. 646. 656. 686. 715. 715. 737. 772. 851. 853. 1105. 1106. 1107. 1124. 1133. 1135 1.39. 1142. ##43. 1145. 1146. 1117. 1148. 1149. 1153. \$154. 1157. 1158. 1188. 1195. 1239. 1249. I 308.

1478 INDICE 1408. 1309. 1311. 1312. 1313. 1332. 1337. #338. #350. #447. Pifano 77. Pifcaria 1218. Piffoja 16. 107. 188. 216. 419. 438. 467. 502. 410. 188. 616. 617. 618. 619 638. 139. 640. 642.669. 800. 823. 847.860. 892. 896. fol3. 1018.1041. 1085. 1085.109 .. 1096. 1141. 1145. 1211. 1215. 1239. 1246. 1267.1306.1306. 1407. Plenugio 77. Pocole 1418. Poellare 1373. Poggetto 73. Poggiadorno 783. 805. Poggibonfi , o Poggibonzi 51. 142, 143. 502. 503. 105. 106. 604. 1197. 1.267. Poggighifi 71. Poggio 1118. Poggio al vento 836. Poggio Robertingo 654. 787. Poggio Veronese 144. Pompiano 472. Pontadera 77. 266. 273. 590. 715. 845. Ponte-a Cappiano 752, 792, 801, 824, 825. Ponte a Greve 2. Ponte a Serchio 105. Ponte a Sieve 841. Ponte a Signa 255. Ponte a Squarcia Bocconi 504. Ponte d' Elfa 43. \$37. Ponte Grattulo 1141. Ponte Mogigne 76. Ponto Euffino 1003.

Pon-

GEOGRAFICO. Pontormo 10. 11. 12. 42 . 265. 456. 834. 841.

Pontizio 1071.

Pontremoli 796. 798. 1196.

Popio 784. Popp: 830.

Porcareccia 638.

Porcari 667. 93. 1194. 1312. 1323. 1324. 325. 1326. 1356.

Porniniolo 1336.

Porrazzano 836.

Porto di Mutrone 126.

Porto Pifano 266.

Porto Vecchio 786. Porto Ercole 76.

Posepiano 838.

Pozzevole 644. 668. 1326,

Pozeuli 13:8. 13 9. 1322. 1324. Vedi Pozzevole. Pozzo, già Castello del Valda no di iotto,

365. 372. 464. 643. 644. 713 732. 775. 787.

837. 840. 1365. 1371. 1371. 1373. 1374. 1377. 1378. 1381. 1382. 1 83. 384. 1387.

1388. 389. 1390. 39:. 1393. 1394. 1395.

\$402. 1405, 1406. 408. 480. \$787. \$ 421.

1423.1424.1425.1426, 1427. 1428. 1429.1431. Pozzolatico 838.

Pozzo Podere 481.

Pozzo Vstorli 1364.

Prato Città di Toscana 16. 61. 127. 137. 138. 140. 448. 502.507. 590. 616. 617. 618. 639.

883. 1108. 1118. 1334. 1397. 1403.

Pruffia 104.

Puglia 43. -341.

Pulicciano 835. 1134.

1480 INDICE
Puz neili 1364. 1371. 372. Vedi Pozzo Vstorli.
Prata 1317.
Pratacce 1336.
Pratalla 338.
Prefignana 072.
Prefignana 073.
Princepato 79.
Prevezzano 837.

Q

Uaracchi 835.
Quarantola 834.
Quarantola 834.
Quarata 503.
Quartefcana 1214.
Que ceto 1003 1338.
Querciole 747.
Quinciori 1377.
Quinto 837.
Quinco 835.
Quona 837.

Pruneta 1338.

R

R Azzzano 1073.
Rabbito 1310.
R.d.cofa 787. 1364. 1421. 1428.
Ralla F ume 792.
Raone 13.8. 1415. 1416.
Rapidá 77. 715.

Rav

Rapolano 46. Ravenna 598. 600. 1015. Rems 594. Repulse 1141. Rigone 1149. Rit Rotti 142. Rio 1336. Rio Nero 1318. 1319. Rio Promaldi 1193. Rio Taccola 1319. Rio Tenpascio 13 7. 1319. Rio torbido 1398. 1399. 1400, Ripafratta 1338. 1385. Ripalbella 1134. Ripoli 1138. 1141. 1214. Ritondolo 116. -Riviana 255. Rocca 1214. 1299. 1400. Rocca Palmenti 77. Rodano 261. Roffia 140. Roma 22. 38. 87. 90. 162. 176. 198. 207. 215.

231. 239 240. 256. 266. 280. 362. 364. 454. 517. 514. 531. 548. 552. 561. 580. 501. 608. 612. 617. 618. 644. 658. 738. 774. 872. 898. 1007. 1009. 10.0. 1155. 1156. 1192. 1196 1197. £160. 1348.

Romagna 815. Romea, Via 1310.

Rofaia 1145. 1365. 1375. 1376. Vedi Rofaria. Rofaio 1021. 1060. 1083. 1101. 1105. 1327. 1204. Vedi Rofario.

Rofaiolo 372. 408. 460. 641. 669. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 730. 740. 742. 743. 750. 1481 INDICE

751. 752. 753. 754. 766. 767. 769. 770. 971. 779. 780. 783. 784. 1201. 1230. 1233. 1234. 1235. 1236. 1240. 1300.

Rofaria 1159. 1267. 1293. 1398.

Rofario 1160. 1484. Rofe 838.

Rofignano 1400. Ruota 440.

1

S

CAgna 1084. Saiana 1140.

Salamartana, o Salamarzana 475. 1016. 1020. 1011. 1:08. 1111. 1118. 1171. 1216. 1217. 1218. 1261. 1265, 1266. 1189. Salerno 1014. 1015. 1019. 1211.

Saliceto 1003.

Saltignano 1084. Saltocchio 722.

S. Benedetto 1134.

S. Brani in Gale 836.

San Cafciano 220. 704. 836.

S. Cipriano 1118.

S. Colombano 8; 5. S. Crefci 846.

S. Dalmazio 372. 656. 659.

S. Donato in Poci 787. 838. 1090.

S. Donnino 273. 835. S. Felice a Ema 848.

S. Frediano 101.

S. Genefie, o Ginegio 86. 87. 88. 89. 90. 92. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 103. 158. 162.

GEOGRAFICO.

162. 164. 165. 174. 175. 177. 191. 223. 225. 250. 1008. 1086. 1151. 1246. 1334.

S. Gerfole 8:8.

S. Gervafio 77. 1208. 1334.

San Gimignano 17. 44. 46. 47. 141. 225. 216. 418. 445. 608. 685. 693. 703. 861. 1167. 1221. 1224. 1224. 1226. 1227. 1228. 1240. 1242. 1448.

S. Gioconda, o Iucunda 86. Vedi S. Gonda.

S. Giovanni co. 266.

S. Giovanni Maggiore 836. Vedi S. Pier Maggiore.

S. Giovanni alla Vena 266. 737. 1195. 1351.

S. Giovanni in Soana 8:8.

S. Giufto alle Monache 848. S. Lorenzo delle Corti 1324.

S. Michele a Castello 847.

S. Michele a Luciano 37.

S. Michele a Polcanto 836.

Sanminiatello 265.

Sanminiato 6. 17. 42. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 84. 85. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 96. 97. 98 99. 100. 101. 101. 104. 105. 106. 107. 108. 110. 111. 111. 113. 114. 115. 117. 118. 119. 120. 123. 124. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155, 156. 157. 158. 159. 160. 161. 164. 165. 166. 168. 174. 174. 176. 177. 180. 181. 181. 183. 185. 187. 188. 189. 189. 190. 191, 192. 193. 194. 199. 200. 202. 203. 104. 209, 210. 215. 217. 2 8. 219. 220. 224. 225. 226. 227. 239. 243. 245. 274. 286. R 2 299.

1 N D I C E

199. 333. 353. 361. 371. 375. 417. 434. 438.
448. 463. 465. 480. 491. 580. 581. 590. 601.
614. 616. 618. 619. 615. 619. 641. 675. 685.
691. 703. 710. 711. 712. 722. 725. 753. 768.
810. 848. 860. 1043. 1106. 1110. 1197. 1108.
1101. 1119. 1135. 1168. 1283. 1286. 1297.
1305. 1311. 13351. 1335.

San Nazario 1213. S. Pier Maggiore 816. Si legga San Giovanni

S. Pier Maggiore 836. Si legga San Giovanni Maggiore.

S. Piero a Sieve 836.

S. Piero in Campo 657. 1188. 1334. 1376.

S. Pietro in Ciel d' oro 164. 169.

S. Pietro in Mercato 838. S. Quintino 90. 156. 785.

S. Quirico 651, 784.

S. Romano 6, 58, 91, 126, 142, 143, 147, 149, 246, 248, 264, 265, 337, 353, 360, 361, 361, 401, 515, 724

S. Salvi 837. 1007. 1180.

S. Sepotero 835.

S. Stefano 90.

S. Stefano in Pane 837.

S. Tominafo di S. Croce 337, 338, 339, 340, 358, 359.

S. Vito di S. Croce 337, 338, 339, 340 341, 346, 347, 330, 355, 361, 376, 379, 1296, 1297.

Santa Croce, Terra del Valdarno di fotto, 71. 86. 103. 151. 245. 247. 248. 249. 350. 265. 274. 275. 276. 177. 279. 180. 181. 183. 184. 185. 187. 191. 203. 294. 195. 296. 297. 198. 199. 300. 301. 303. 304. 309. 210.

```
GEOGRAFICO. 1485
  310. 311. 334 335. 336. 337. 339. 340. 342.
  342, 346, 348, 350, 351, 252, 355, 359, 360,
  362. 363. 364. 371. 372. 374. 375. 376. 377.
  380. 382. 389 392. 198. 399. 403. 405. 406.
  407. 408. 409. 410. 412. 415. 419. 420. 427.
  428. 429. 430. 431. 434. 435. 436. 438. 449.
  4:0. 455. 456. 457. 459. 463. 464. 465. 466.
  457. 468. 469. 471. 472. 473. 474. 475. 476.
  477. 478. 479. 481. 482. 484. 485. 490. 494.
  505. 508 511. 512. 514. 521. 579. 584. 591.
  601. 604. 618. 629. 638. 639. 661. 674. 676.
  677, 678, 680. 681, 683, 684 685, 694, 695.
  696. 711. 711. 722. 724. 725. 726. 728. 729.
  730. 731. 732. 733. 754. 738. 739. 740. 741.
  743. 750. 751. 752. 753. 754. 758. 761. 762.
  764. 764. 767. 769. 770. 771. 772. 776. 777.
  778. 780. 781. 783. 784. 786. 789. 803. 810.
  811. 812. 839. 840 842. 843. 844. 848. 1171.
  1198. 1199 1200. 1201. 1201. 1234. 1234.
  1136. 1240. 1168. +269. 1280. $181. 1282.
  1284. 1284. 1285. 1286. 1297. 1307. 1336.
  1408. 1409. 1419.
Sant' Andrea di Santa Croce 354. 359.
Santa Fiora 145.
S. Gonda 98. 245. Vedi S. Gioconda.
S. Lucia 44. 1110.
S. Maria al Fine 1096. 1097.
Santa Maria a Monte 247. 365. 367. 372.
  372. 373. 376. 377. 420. 427. 418. 433.
  434. 435. 457. 464. 465. 480. 481. 512.
```

372. 373. 376. 377. 420. 427. 418. 433. 434. 455. 457. 464. 465. 480. 481. 512. 521. 583. 583. 584. 590. 591. 522. 632. 632. 637. 639. 643. 645. 646. 651. 652. 653. 654. 655. 657. 658. 659. 660. 661. 663. 665. 666. 667. 668. 669. 671. 672. 673. 674. 675. R 3

1486 INDICE 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 693. 694. 695. 696. 697. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 706. 707. 709. 710. 711. 7:2. 713. 717. 718. 724. 732. 744. 763. 786. 787. 788. 840. 845. 846. 786. 787 788. 1172. 1188. 1192. 1198. 1214. 1216. 1252. 1259. 1284. 1306. 1308. 1313. 1316. 1317. 1334. 1339. 1340. 1364. 1374. 1377. 1381. 1384. 1 91. 1394. 1403. 1416. 8417. 1410. 1422. 1424. 1415. 1416. 1417. S. Maria di Ponte 1086. 1214. S. Maria in Pianeta 844. S. Martino alla Palma 1050. S. Montana 835. Saona 230. Sardigna 77. 224. 637. 831. 1308. 1334. 1403. Sarno fiume 43. 268. Sarteano 497. Safsa 76. Saffetta 1309. Baffebuto 76. Saffonia 874. Savoia 1331. 1333. Saviola i oo. Saviano 1294. Scala 73. 84. Scarpería 836. Schedoto 77.

Scherlino 76. Sciano 2056. Segalari 77. Segaticcio 2338. Selva 2336.

```
1487
```

Selva Bonichi 1812.

Selva del Gerardi 1114.

Selva Salese 1382. Vedi Silva Salese.

Sena torrente 45. Serchio fiume 73. 80. 259. 260. 262. 263.

164. 274. Serezza 165. 654. Serezzana 439.

Serezzara valle 803.

Serra 143. Serraglio 1338.

Seravalle 640.

Seftino 60.

Sefto 653. 654. 661. 668. 847. 1086. 1250.

1254- 1316.

Sefto, e sua palude 265. 460. 840.

Settimo e suo Monastero 1. 835. 837. 888. 891. 897. 898. 8001. 1014. 1015. 1016. 1017. 1018. 1017. 1018. 1017. 1018. 1017. 1018. 1017. 1018. 1017. 1018. 1019. 1040. 1013. 1054. 1055. 1056. 1058. 1059. 1060. 1061. 1064. 1069. 1075. 1087. 1094. 1095. 1119. 1111. 1113. 1110. 1119. 1110.

Sibulla fiume 702. 1318.

Sicone 1087.

Sicilia 79. 107. 380. 381. 439. 1188. 1198.

Sieci 842.

Siena 46. 99.126. 127. 136. 137. 139. 342. 495. 497. 499. 500. 505. 506.592. 604. 637. 738. 813. 852. 853. 1031. 1084. 1197. 1239. 1304. 1307.

Sieve fiume 73. 164. 841.

Signa 3. 4. 5. 106. 255. 257. 265. 669. 835.

1488 INDICE Silari 48. Sillano 861. 1088. Silvalunga 1216. Silvafalefe 1407. 1408. 1409. 1410. 1412. 14131 Simifonte 1183. Soffiano 1289, 1293. Solicciano 1023. Sommaria 1016. Somma Colonia 860. So: 2 1050. Sorana 1228. Sorbolatico 1188. 1334. 1403. Sorico 735. 736. Spagna 50. 51. 52 53. \$4. 56. 57. 58. 152. Spedaletto 123. 751. 753. 754. Spedal nuovo 870. Spianate 804 Spicchiello 772. 778. 1201. 1201. Spicchio 165. Spoleto 637. 1183. 1301. 1301. Stabbia 701. Staffoli 39. 250. 373. 392. 468. 471. 472. 473. 771. 840. 842. 843. 846. 849. 1193. 1329. Staggia 502. 503. 838. Stale 1087. Stibbio 77. 144. 145. 147. 156. 1110. Stignano 416. 752. 835. Strada 1410. Sughereto 1003. 1310.

Sugnano 1338.

T

Agnana 1072. Tanucciose 1072. Taranto 145. 814. 816. Taffignano 1402. Tentagliano 888. Tepiano 1408. Terra Gerardini 1101. Terranova 266. Terra S. Martino 1102. 1103. Terra Vitale 1102. Terzo 792. 1317. Tevere fiume 256. Teupafcie 1081. 1150. 1160. 1213. Tizzano 674. 823. Todi 1000. Toiano 1308. Tonda 101. 141. 156. Topoli 39. Toppolo 861. Torniano roso. Torre a S. Romano 111d. Torrebuoni 59. 131. 137. Vedi Torre di Benno. Torre de' Gatti 143. Torre di Banni, o Benno 76. 84. Torri 1056. 1311. Torricelle 768. Torrita 603. Tofcana 15. 36. 37. 44. 47. 59. 72. 74. 86. 87. 89. 90. 91. 93. 97. 100. 102. 103. 104. 107. TIO.

1490 I N D I C E
110. 111. 116. 1399. 142. 145. 146. 176. 189.
190. 121. 125. 128. 129. 130. 147. 141. 152.
154. 155. 158. 161. 170. 199. 361. 365. 380.
399. 400. 435. 449. 515. 516. 513. 530. 531.
591. 595. 598. 607. 614. 636. 638. 641. 645.
663. 671. 677. 703. 794. 795. 803. 813. 821.
813. 839. 840. 861. 868. 871. 873. 874. 1003.
1007. 1011. 1037. 1041. 1146. 1147. 1154.
1164. 1168. 1175. 1175. 1183. 1103. 1145.
1146. 1168. 1193. 1194. 1196. 1301. 1301.
1305. 1313. 1315. 1337. 1340. 1348. 1313.

1447.
Trebbiano 1310.
Trefanti 636.
Treveicfe 1333.
Treveil 319.
Tridino 593.
Tulla 1310.
Tulino 373.
Turino 633.
Turrena 17.
Turritana 1188.
Tutita 1073.

V

V Accole 1102. 1105. Vada 1309. Vado 141. Vagliadolid 6. Vaiano 1188. 1334. 1403. Valcahio 1335. Valcanina 1216. Valle Ariana 860. Valcava 1192. 1355. Valdambra 137.

Valdarno 140. 141. 296. 198. 303. 342. 371. 374. 378. 381. 391. 408. 415. 416. 419. 424. 418. 455. 456. 458. 461. 463. 468. 469. 491.

501. 516. 591. 604. 612. 629. 631. 633. 643.

669. 672. 674. 720. 735. 736. 736. 737. 742. 745. 746. 749. 750. 753. 759. 764. 771. 803.

\$48. 849. 860. 865. 1090. 1166. 1172. 1187.

1192 1194. 1199. 1206. 1215. 1234. 1235.

1136. 1268. 1284. 1286. 1305. 1306. 1314. 1333. 1334. 1373. 1402. 1403. 1408. 1421.

1426. 1419. Valdelfa 50. 105. 114. 127. 140. 455. 636.

Val del Serchio 180. Vedi Valdiferchio. Valdera 1324.

Valdibisenzio 4. Valdibuia 1336.

Valdicerui 1338. Valdichiana for. 608.

Valdigreve 837. Valdimarina 837.

Valdinievole 108. 145. 217. 286. 381. 391. 415. 439, 458. 502. 674. 729. 733. 736. 745. 746. 748. 449. 750. 781. 793. 799. 814. 840. 844. 846. 847. 860. 865. 1198. 1199. 1200. 1201. 1310. 1328. 1346. 1356. 1440.

Valdipela 838.

Valdirubbiana 1043.

Valdiferchio 1210. 1324. Valdifieve 837.

Valenza 594. 680.

Valle 372. 655. 751. 752. 780. 784. 888. 890. T102.

1492

1 102. 1207. 1216. Vallebuona 1.62. 1094. 1095.

Valle cava 1401.

Valle della Torre 771.

Valle Ghermundi 1073.

Vallelunga 1338.

Valliano 861.

Vallombrofa 1053. 1165. 1166. 1178.

Varna 1098. Vastorva 1183.

Veechiaia 1370.

Velletri 1179

Venezia 139 595. 397.

Vernio 1170. 1072. 1073.

Verrucchio 1339.

Verzaia 1. 835.

Verganano 836.

Vetuionia 17.

Vanano 1063.

Via Claudia 1106.

Via delle Confina 778.

Via di Rivolta 778.

Via Emilia 1196.

Via Francesca 738-739. 869. 1195. 1316. Via Romea 1326. Vedi Romea.

VICO 1246. 1338.

Vico Fiorentino 836.

Vico Pifano 590.

Vienna 609. 1302.

Vignale 76. 77. 85. 667. 678. 679. 12 Vignamaggiore 1273. 1275. 1296.

Vignavecchia 1272. 1273.

Vil-

GEOGRAFICO. 2493

Villamagna 1386. 1425. Villamuova 836. Villa Remora 1111.

Villa Remora 11 Vinarese 1381.

Vinarese via 1319. Visciana 1133.

Viterbo 17.

Vivaio 1140. 1147.

Vivario 1122. 1123, 1140. Vedi Vivaio.

Vivinaria 672. 737. 796. 797. 815. 1328. 1384. 1404. 1405. 1407. 1408. 1409. 1418. 1410.

1421. 1422. 1430. 1431. Ultrario 640. 1/60.

Umbria 102, 251.

Ungheria 495. 609.

Yolognano 837.

Volta di Legnaia z.

Volterra 86. 35, 99. 127. 130. 132. 133. 134. 135. 136. 437. 634. 639. 799. 821. 827. 860. 799. 1004. 1019. 1098. 1121. 1124. 1133. 1134. 1135. 1157. 1159. 1167. 1222.

1249. 1267. 1334. 1337. 1338. 1340. 4011. Urbino 22. 481.

Urfaria 1328.

Usciana vecchia 786. Vedi Guisciana.

Vulturna 17.

Uzzano 796. 797. 1341. 1418. 1421. 1430.

FINE.

# CORREZIONI

### DELL ODEPORICO.

A pag. 113. li legga: Ambassaytoribus Supersyndicis, e Ambassaitores Supersyndici.

A 948. 232. si legga: le quali scrive di tutti i Santi e Beati della Diogesi Fiorentina, laudabilmente cercando ec.

A p. 240. si legga: Giovanni Mabillon negli Analetti.
A pag. 249. si legga: Ha pure intorno quattro
antiche Chiese del secolo X. cioè ec.

A pag. 157. si legga: I Ponti sull' Arno da Firenze a Pija sono stati da quattordici, cioè quattro in Firenze, tre in Pija, uno a Signa, uno a S. Allucio, uno a Fueccibio, uno a Ceoli, uno a S. Giovanni alla Vena, e uno sopra a S. Maria a Monte, e un Ponte di Barche, di cui sa menzione sio. Basissa Adriani Storia a pag. 421. Fu ancora un altro Ponte di legno in Firenze per andare all' Isola d'Arno, che era lì intorno dove sono adesso i Renai, e dietro la Chiesa di Santa Croce, come si riconosce da Carta dell' Archivio di Cestello. Ma sarà egli vero ancora quello ec.

A pag. 275. si tolga: nel secolo XVI. da Monsignor Vincenzio Duranti ec. sino a: Non pare, che vi sia da dubitare ec.

A pag. 277. si tolga: poiche dalla fondazione della Terra di Sansa Groce ec. sino a tutto: teste nominato, dico. E si sostituisca: Non voglio lasciare di sar menzione di Monsignor Vincenzio Duranii Vescovo d' cc.

A

A pag. 198. fi tolga: Ma dicendo il noftro Infirumento ec. e tutto il reflo fino a: Ma effendo così governata la Chiefa di Santa Croce ec. a pag. 301.

A pag. 372. fi tolga: ma non dubito ec. fino a:

La Cappella di S. Dalmazio.

A pag. 391. si legga: Lamberto Pilocare.

A pag. 405. si legga: da Castelfrance a Monte Topoli.

A pag. 508. si tolga: avendola comprata.

A pag. 511. si legga: Arbitrio di Francesco di Lucerotto Ferretti Conte ec.

A pag. 523, si legga: degli atti di questo Santo Vescovo, essendo questi periti. Da questa ingenua consessione ec.

A pag. 331. si legga; il culto di questo Arcangiolo nominatamente e distintamente, non è cominciato nella Chiesa Latina, se non dopo la famosa ec.

Ivi. si tolga: Ma si accorse ec. sino a tutto:

Non piaccia al Baronio. E si sostitutsca: il quale visse più convenientemente ec.

le visse più convenientemente ec. A pag. 576. si legga; De exbortatione ad Virgini-

tatem .

A pag. 616. dopo: la sua espressa licenza; si aggiunga: ciò non ostante continua il Priore di S. Martino ad amministrarvi i Sacramenti.

A 641. fi legga: Libro II. de praeliis Tufciae.

A pag. 651. fi legga : Tentagliano.

A pag. 681. si legga: Piero di Niccold Ravuzzi. A pag. 720. dopo: per ogni altra parte ignoto; si aggiunga: So bene che i Signori Capponi so no Marchesi di Montecchio nell' Aretino, doude credo nato lo sbaglio del Piovano Toscani. A pag. 876. si tolga: Acconsento al Padre ec. sino a tutto: innanzi a quell' anno.

A pag. 892. si tolga: Forse per isbaglio ec. sino a tutto: dall' autorità del Baronio.

A pag. 1000. si tolga: il quale, scacciato Pietro ec. sino a tutto: Monaco Vallombrosano.

A pag. 1012. dopo 3 in isfo leco Mantigno, si legga: Stut mensurata est videtur a Isanni fileo D. nati de more ipsus Castri, idest, flavierum esto a sistario de Pausi detem ad iusta mensura a grano sementandum Gre. E dopo, spoudet Gr promiste Gre. si legga: Ego Grimaldus Not. qui ibi fui, Gr hune breve scripsi Gre.

A pag. 1067. si tolga: Primieramente negli anti-

A pag. 1070. dopo: Ecco la delta Carta; si aggiunga, e legga: essententell' Archivio di Cettello di Firenze, ma che difficilmente si legge. In nomine Domini. Anne ab Incarnatione eius feptuagesimo secundo post mille, Mense Augustus, Indictione undecima. Manifestus sum ego Perus. b m Ioannis quia per anc Cartularo vendo Getrado tibi, Vgo comet, filius Guglielmi, qui Bolgari vocatur, item Comet, illa bona, que suns... Ge per illa que suns con la loco, qui dietur Casalia, que mobi...

A pag. 1138. fi tolga: e Ripoli fi chiama ec. fino a tutto: Mugnone.

A pag. 1202. fi tolga: bilogna che ec. fino a tutto: della Collina.

Si avverta, che in alcuni Strumenti, dove fi legge boni o bone, dopo il nome d'alcuno, fi dee leggere b. m. cioè bonae memoriae.

# AL NOME DI DIO.

# 000000

Capitoli del principio dell' uscita quando il Signore Messer Francesco perde Padova, per fino alla ritornata, che fe Melfer Francesco Novello da Carrara, quando ricoverò Padova . . . (1) Tutti li casi e le fortune . . . (2) per lo detto Meller Francesco, dal principio per fino alla ritolta di Padova, li quali ... (3) furono fatti per (4) Messer Francesco Vecchio da Carrara nell'

(t) Quì mancano nella copia originale, alcune parole, e ancora ivi lo spazio è segnato con punti : fegno che l'innanzi , oude fu tratta questa copia, era ancor esso mancante.

(2) Sembra mancarvi passate, o fofferte, o una voce equivalente.

(3) Pare che in questo spazio vi fosse la voce Capiteli . (4) I nostri Antichi amavano d'usare così il quar-

to cafo pel festo, e dire per Meffer Franceof fco, in vece di da Meffer Francesco, come ufano comunemente i Frangesi. Così in que-Ao fesso Codice . che è scritto nel secolo XV. fi legge : Sonetto fatta per me Michele di Noanno 1389. a dì 23. (1) di Novembre, la villa di Santa Caterina. E dice così:

### CUASP.CS I.



Aurora, che Titon persegue ed

Che (2) facea chiaro tutto l' Oriente . Spinta dai razzi dell' antica

erioni ele ofiama;

Quando una Donna mi cenne presente Fanto benigua, leggiadra, ed onessa, Che la dolcezza ancor m'è nella mente. Due faccie avea intorno alla suo tessa, Che viede il tempo passa e li suturo, E nella dritta man tenea una Sesta. Rel-

fri, a stanza d' uno Innamorato, et a suo proposito, nel 1437. Così pure in questo stesso Codice è la Pietosa Fonte di Zenone Zenoni da Pistoia, da une pubblicata in questi stessi Tomi delle Delisias, i, di cui Capitoli, si dicono nel titolo fatti dopo la merte del Petersta per un suo valentissimo discepplo ec.

(1) Sembra shaglio del Copifia, dovendo dire #

(1) Sembra doversi leggere Già facen.

Nella sinistra un Specchio netto e puro, Nel qual wede le cose tanto chiare, Ch' al suo camin si possa andar sicuro.

Ver me si volse e cominció a parlare Dicendo: Non dormir, però che ancora Onor ti sia con meco a ragionare.

A lei mi volsi senza far dimora,

E quella a me: Del tuo più bel sermone

(1) un mie sigliuol, che virtu onora.

Molti scrivon di Tullio, e di Catone,

Molts scrivon di Iulto, e al Catone, e di Cammillo; Di Romolo, di Offilio, e di Cammillo; Cagion gli pruova (2) per ogni cantone. E di quel Bruto, che'l Tarquin vessillo Spinse di Roma, e chi ben cerca il vero,

Al Consolato su primo sigillo.

Muzio, Cornelio, Orazio ardito e sero,

Muzio, Cornelio, Orazio ardito e fero, Mallio Torquato, e Marco Coriolano, E Papirio, che fu cotanto altero.

Massimo Fabio, e'l valente Africano, Marco Marcello, che con tanto ardire Cicilia strinse con l'ardita mano.

Decio, e .... (3) che volse morire
Per liberar la patria, e'l buon Pompeo,
Che a Roma su cagion di gran martire.
A 2

<sup>(1)</sup> Qui è mancante nell' Originale, e forse dee' dire: Soggetto è un mie figliuol es.

<sup>(1)</sup> Non dovrebbe forse leggerst truova?
(3) Forse manca il nome Curzio.

E come conquisto tutto il Giudeo, Poi dopo molte guerre preso e morto Dullo ingrato d'Egitto Tolomeo.

Di Mario ancor si legge chiaro e scorto Come con Silla ebbe tal nimistade, Che dopo lui el figlinol ne su morto.

Cesare ancor, che tutte le contrade Di Gallia, della Magna, e d'Inghilterra,

Conquise, tutte essendo a libertade. Troppo sarebbe a ricontar la guerra

Tra lui . . . (1) in Gneo, e'l buon Catone. E le vittorie, ch'ebbe in mare e'n terra.

Ma guarda Tito Livio, che le pone, Salustio, e'i huon Valerio . . . (2) Assai conchiuse in il breve sermone.

Ayai concinie in it vreve jermone.
I principii Roman di quì son tratti,
Ma Tito Livio sol su vero autore,
Sel si trovasse tutti i suo contratti.

Poi su volessi dire il grande onore, Ch'ebbono i Greci a Troia, e come Achille Al Re Priamo die tanto dolore.

E come Estorre vinse più di mille Cavalier di sua man, prima ebe morte Gli mostrasse il cator di sue saville:

Stu vuo' veder ben queste Storie accorte, (3)

<sup>(1)</sup> Sembra doverfi leggere e Tullio, e Gneo.

<sup>(1)</sup> Sembra dovern leggere e Tullio, e Gueo. (2) Pare che vi manchi ebe lor fatti.

<sup>(3)</sup> Stimo che si debba leggere certe, cioè ridotte in compendio, o feorie,

Omero ed Arfio (1) le mise in discritto, Che fur persone al mondo tanto accorse. Stu vuo' faper delle cose d' Egitto , . E chi fue David , e Maccabeo , man La Bibbia tutto l' ba parlato e ditto. Le battaglie Teber (2) Saper difeo ? Stazio te le dimoftra tanto chiare, Che ancar par che i Teban gridino omeo. E fu voleffi dire o ragionare, Come Cartago fue fermata e posta, E come Enea di que firafcorfe el mare; Virgilio n' ba l'onor , a lui t'accosta. Di Turno, di Pallante, te di Camilla, A cui Enea tanto caro costa, Di Refo, di Eurialo, e di Sibilla, 344 () El Mantovan d'Italia onore e gloria, Co' fuo' dalci latin tutto diftilla o sono E sturvalesti mettere in astoria seffe four mis Del Mondo l'abitato quanto e gira, mol Solino e Plinio affai ne fa memoria.

E se la mente tua brama e distra, social neco-Forse trattar d'alcuna cosa antica ano.

<sup>(1)</sup> Si legga-Omero e Dares lo mife ec.
(2) Il verso nell'Originale è molto carrotto poi ochè dice: Le battaglia debuso saper ec. sensa alcun senso. Si vede y che deci dire Tebero, o Tebano. Per comodo poi di rima è detto difes, sin vece di diffi enve li res possenza.

VI
Perdesse (1) tanto quanto ve se mira;
Che spenderessi in vano ogni satica;
Perchè non su mai al Mondo cosa nota,
Che non ssa in versi, in prosa, o in robrica.
Ma se iu segui mie parole; nota,
Io ti darò una sema dinamai:
Da ogn' altra d'Italia ssa rimota.
Ed so: Il vero dire in bene innanzi,
Acciò ch' i possa si ben proserve,
Che' i versi micei non pain di Romanzi;
In questa forma dispuose il suo dire.

## CAP. II.

I O sava attento siccome discipolo

Sta sotto'l suo maestro per imprendere,
Quand' ella disse in quest' altro Capitolo.

Stu vuo'l' effetto del mio dir comprendere,
Non esse quale al suoco un cer de cera; (1)
Ma nota si, che'l sappi bene ispendere.

Ora perchè in veggbi meglio avera; (3)
Questa Fortuna ha preso per usanza
Far d'un signore un fante da bandera.

<sup>(1)</sup> Forfe: Perdrefti in a bien

<sup>(2)</sup> Forso dice cer di cera, perchè se ne sacevano altri di altra materia, e pure si chiamavano Ceri anch' essi.

<sup>(3)</sup> Avera è qui per il vero. Vedi fotto pag. XVIII.

Ed anche guarda con dolce sembianza Quel, che pud far, come si ruova chiaro, Che'l figluol d'un beccar su Re di Franza (1)

Ma perché. V tempo breve è molto caro, l' Ti vo' coniare, come a un mio fiolo

Questa Foreuna por se un cibo amaro. Ammassa (2) ll gran Bisconte (3) il sun stolo, Presso alla Ciron ci va il Baccaione, (4)

E su volessi dir con obe ragione

Venne costui Signor di Lombardia,
Onesto si el tacer, più che I seemone.

E flu formaffi alcuna diceria, and shat II De faith de Signor non ragionare, and see Se non di for contute e corresta am lecc

Troppo Jarebbe lungo raccontare de Artes La compagnia (6) tra Vinegia e Melano,

(1) Questo è preso da Dante, ed era una creden-2a, che correva in que' tempi, che Vzo Capto solle figliuolo d' un Macellaro.

(2) Nell'Originale & Ama ill gran Biftonte en fen-

(3) Giovan Galenzzo Vifenie Ducal di Milano, e Conte di Virtà. Vedi fottora per Laxiste o ferg. (4) Quivi indica Padova 3 i presso cui foctre it fiume Bacchiglioù. 1 b cottor c. 2002 il 9

(5) Brolo e voce ulata più volte dal noftro Autore, e fignifica Parco, Recinto per la caccia.

(6) Compagnia apprello' i noftri Amichi fignificava Liga, Confederazione. 1496

A pag. 876. fi tolga: Acconfento al Padre ec. fino a tutto: innanzi a quell' anno.

A pag. 892. fi tolga: Forfe per isbaglio ec. fino a tutto: dall' autorità del Baronio .

A pag. 1000. fi tolga : il quale, fcacciato Pietro ec. fino a tutto: Monaco Vallombrofano.

A pag. 1012. dopo : in ipfo loco Mantigno , fi legga : Sicut menfurata effe videtur a Isanni file Denati de more ipfius Caftri , ideft , flarjorum otto a fiftario de Panis decem ad iufta menfura a grano fementandum Ge. E dopo , fpondet Ge promisit Ge. fi legga: Ego Grimaldus Not. qui ibi fui , & bunc breve feripfi Ge.

A pag. 1067. fi tolga : Primieramente negli anti-

. chi ec. fino a tutto: altri lo cerchino,

A pag. 1070. dopo; Ecco la detta Carta; fi aggiunga, e legga: efiftente nell' Archivio di Cestello di Firenze, ma che difficilmente si legge. In nomine Domini . Anno ab Incarnatione eius feptuagefimo fecundo post mille , Mense Augustus , Indictione undecima. Manifestus fum ego Petrus b m Ioannis quia per anc Cartulam vendo 6 trado tibi , Vgo comes , filius Guglielmi , qui Bolgari vocatur, item Comes, illa bona, que funt . . . G per illa que funt posita in loco , qui dicitur Cafalia , que mibi . . .

A pay, 1138. fi tolga : e Ripoli fi chiama ec. fino a tutto: Mugnone .

A pag, 1202. fi tolga: bisogna che ec. fino a tutto: della Collina.

Si avverta, che in alcuni Strumenti, dove si legge boni o bone, dopo il nome d' alcuno, fi dee

leggere b. m. cioè bonne memorine .

# AL NOME DI DIO.

## 000000

Capitoli del principio dell' uscita quando il Signore Messer Francesco perdè Padova, per fino alla ritornata, che se Messer Francesco Novello da Carrara, quando ricoverò Padova... (1) Tutti li casi e le fortune... (2) per lo detto Messer Francesco, dal principio per fino alla ritolta di Padova, li quali... (3) surono fatti per (4) Messer Francesco Vecchio da Carrara nell'

(x) Quì mancano nella copia originale alcune parole, e ancora ivi lo spazio è segnato con punti: segno che l'innanzi, onde su tratta questa copia, era ancor esto mancante. (2) Sembra mancarvi passase, o sessere, o una

voce equivalente.

(3) Pare che in questo spazio vi fosse la voce

(4) I nostri Antichi amavano d'usare così il quarto caso pel sesto, e dire per Messer Francese, in vece di da Messer Francesco, come usano comunemente i Franzesi. Così in quedo sesso Codice, che è scritto nel secolo XV., si legge: Sonetto fatto per me Michele di Noanno 1389. a dì 23. (1) di Novembre, la vilia di Santa Caterina. E dice così:

## CASP. I.



Aurora, che Titon perfegue ed ama, Che (2) fasea chiaro tutto l'Oriente

Spinta dai razzi dell' antica

Quando ana Donna mi venne presente "Tanto benigna, leggiadra, ed onesta, Che la dolcezza ancor m'è nella mente. Due faccie avea intorno alla suo testa,

Due faccie avea intorno alla fuo testa,
Che vede il tempo passato el fuiuro,
E nella dritta man tenea una Sesta.
Nel-

fri, a stanza d' une Innamorata, et a sue proposite, sel 1437. Così pure in questo stesso Codice è la Pietosa Fonte di Zenone Zenoni da Pistoia, da me pubblicata in questi stessi Tomi delle Deliviae, il di cui Capitoli, si dicono nel titola fatti dopo la merte del Petrates per un sua vulentissimo discepto es.

(1) Sembra sbaglio del Copifia, dovendo dire a

(2) Sembra doversi leggere Già facen.

Nella sinistra un Specchio netto e puro, Nel qual vede le cose tanto chiare, Ch' al suo camin si possa andar sicuro. Ver me si volse e cominciò a parlare Dicendo: Non dormir, però che ancora Onor ti sia con meco a ragionare,

A lei mi volsi senza sar dimora, E quella a me: Del tuo più bel sermone ... (1) un mie sigliuol, che virtù onora.

Molti scrivon di Tullio, e di Catone, Di Romolo, di Ostilio, e di Cammillo; Cagion gli pruova (2) per ogni cantone. E di quel Bruto, che'l Tarquin vessillo

E ai quei Bruto, coe i l'arquin vellito Spinse di Roma, e chi ben cerca il vero, Al Consolato su primo sigillo. Muzio, Cornelio, Orazio ardito e sero,

Muzio, Cornelio, Orazio ardito e fero, Mallio Torquato, e Marco Coriolano, E Papirio, che fu cotanto altero.

Mussimo Fabio, e'l valente Africano, Marco Marcello, che con tanto ardire Cicilia strinse con l'ardita mano.

Decio, e. . (3) che volfe morire
Per liberar la patria, e'l buon Pompeo,
Che a Roma fu cagion di gran martire.
A 2

(1) Qui è mancante nell' Originale, e forse dee dire: Soggetto è un mie figliuol ec.

(2) Non dovrebbe forse leggersi truova?
(3) Forse manca il nome Curzio.

Tomacon Congli

E come conquisto tutto il Giudeo, Poi dopo molte guerre preso e morto Dullo ingrato d'Egitto Tolomeo.

Di Mario ancor fi legge chiaro e feorto Come con Silla ebbe tal nimistade, Che dopo lui el figliuol ne fu morto.

Cefare ancor, che tutte le contrade Di Gallia, della Magna, e d'Inghilterra, Conquise, tutte essendo a libertade.

Troppo sarebbe a ricontar la guerra Tra lui . . . (1) in Gneo, e'l buon Casone. E le vittorie, ch'ebbe in mare e'n terra. Ma guarda Tito Livio, che le pone,

Salustio, e'l buon Valerio . . . (2)
Assai conchiuse in il breve sermone.
I principii Roman di aul son tratti.

I principii Roman di qui son tratti, Ma Tito Livro sol su vero autore, Sel si trovusse tutti suo contratti. Poi su molesse di contratti.

Poi stá volessi dire il grande onore, Ch'ebbono i Greci a Troia, e come Achille Al Re Priamo die tanto dolore.

E come Efforre vinfe più di mille Cavalier di sua man, prima ebe morte Gli mostrasse il culor di sue faville. Siu vuo veder ben queste Storie accorre, (3)

(i) Sembra doverfi leggere e Tullio, e Gneo.

(2) Pare che vi manchi che lor fatti.

(3) Stimo che si debba leggere corte, cioè ridotte in compendio, o scorre.

Di Refe, di Eurialo, e di Sibilla, That OF

E furvaleffi mettere, in aftoriamife four mi? Del Monda l'abitato quanto e gira, mil Solino e Plinio affei ne fa memoria.

E fe la mente tua brama e difira, soreg net) -Forse trattar d'alcuna cosa antica . Bernand ale to A 3u sait gu Per-

(1)-Si legga Omero e Dares le mife ec.......

<sup>(2)</sup> Il verso nell'Originale è molto carrotto, poior che dice : Le battaglie debono faper et fenza alcun fenfo . Si vede , che dee dire Tebee , o Tebane. Per comodo poi di rima è detto a difen, ging vece di difficate lan quepo unot (...

VI
Perdesse (1) tanto quanto ve se mira;
Che spenderesti in vano ogni satica;
Perchè non su mai al Mondo cosa nota,
Che non su in versi in prosa, o in robrica.
Ma se iu segui mie parole, nota,
lo ti darò una sema dinanzi:
Da ogn' altra d' Italia sia rimota.
Ed io: Il vero dire in bene innanzi;
Acciò ch' i possa si ben proserve,
Che' i versi mici non paian di Romanzi;
In questa sorma dispuose il suo dire.

## CAP. II.

I O stava attento siccome discipolo
Sta sotto i suo maestro per imprendere,
Quand' ella disse in quest' altro Capitolo.
Stu vuo' P estetto del mio dir comprendere,
Non esse quale al succo un cer de cera; (1)
Ma nota st, che i sappi bene ispendere.
Ora perchè in vegghi meglio avera; (3)
Questa Fortuna ha preso per usanza
Far d'un signore un fante da bandera.

<sup>(1)</sup> Forfe ? Perdrefti an 5 ein

<sup>(2)</sup> Forso dice cer di cera, perchè se ne sacevano altri di altra materia, e pure si chiamavano Ceri anchi essi.

<sup>(3)</sup> Avera è qui per il vero. Vedi fotto pag. XVIII.

Ed anche guarda con dolce sembianza Quel, che pud far, come si ruova chiaro, Che'l figluol d'un beccar su Re di Franza (1)

Ma perche'l tempo breve e molto caro,

Questa Fortuna porse un vibo amarh.

Ammassa (2) H gran Bisconte (3) il san stolo, Presso alla Circa ci va il Baccaione, (4) Castelle e ville con ogni so brolo (5)

E stu votessi dir con che ragione di Venne costui Signor di Lombardia, di Conesso si tracer, più che il seemone.

E flu formaffi alcuna diceria de las II De faitivat Signor non ragionare, all ses Se non di bir continte e cortefia em la C

Troppo Jarebbe lungo raccontare o Melano,
La compagnia (6) tra Vinegia e Melano,

(1) Quefto è preso da Dante, ed era una creden-

2a, che correva in que tempi, che Vgo Cappeto fosse spliuolo d'un Macellaro, mont (1) Nell'Originale le Amaili gran Bifonte es. senso 22 allem fenso constante de amaili gran Bifonte es. senso parallem fenso constante de amail un s. 2821

(3) Giovan Galeazzo Vifconie Duca di Milano, e Con-

(4) Quivi indica Padova ) presso a cui scorre il fiu-

(5) Brolo è voce usata più volte dal nostro Autore, e fignifica Parco, Recinto per la caccia.

(6) Compagnia appreffo i nofter Antichi fignificava Lega, Confederazione.

Colpa di quali volfon pur tirare, Onde il Bisconte con armata mano (In ver Vinegia mando la fua gente, E quel dal Vermo (1) ne fu Capitano . Ma ben ti dico per Dio onnipetente Se Niccold da Efte, el buon Marchefe, (2) Vivuto fosse fino al di presente, Tal vive, ed & Signer d'un gran paefe, Che proverebbe quanto la Fortuna Fa venir l'uomo e umile e cortese. E tal gentil va vestito di bruna, Che westirebbe drappo domaschino, E tale strebbe a menfa, che digiuna. Per dimostrargli (3) bene ogni confino Del mio fiol , Vinegia , e'l Trevigino , Ferrara con Verona, e'l Vigentino . ..... S'è l'intelletto mio ben fermo e sano, Mille trecento ottantanove (4) appunto Fu messo il campo al terren Padovano.

(1) Iscopo del Verme Veronefe.

(3) Sembra dover leggera dimofrarti.
(4) Scipione Ammirato mette la presa di Padova
- il nebra 88. ecosì dice il Corio, e il Sig. Brunacoi,

<sup>(2)</sup> Niesold de Efe Marchele di Ferrara morto nel 1388. a cui succede Alberto suo fratello.

e il Cronico antico di Padova nel Tomo IV.
dell' distribita Haliebe. Il Benifacio dice nel
138. Il Gasari haga 1880, nel le cofe che racconta mostrano l' 88. e si prova da quanto ri-

Non era ancora ai cinque mesi giunto

La guerra contro al mio diletto figlio, Quando dai suoi fu tradito e punto.

Ab vituperio d'ogni rio configlio, Qual acqua mai ti lavera ri'l viso, Che non-rimanga il segno sopr' al ciglio?

E cost questi ingrati, cb io diviso, Trattaron patti, e nol secer sentire Al buono antico, che regna a Treviso (1)

Onde a costui si convenne partire

El giorno innanzi a Santa Caterina,

Tutto caperto d'un bianco vestire.

E stu sapessi con quanta ruvina Rimase la Città, ville, con broli, Dir non lo potre mai lingua Latina.

Or andiam pure un poco a maggior duoli, Che questo è nulla, ch' ancor sia dolore. Rispeiso al pan mancato a' suo sigliuoli. Giunto a Monzeles, (2) odi grande errore, Non vi su alcun, che'l volesse accettare.

Ne fol del pan gli volser dar favore.

porta il Senator Cornaro Tomo Ix. delle Chicfe Venete pag. 412.

(2) Cioè, Monfilice. Vedi il Gatari page 675.

<sup>(1)</sup> Cloe Francefeo il Vecchio da Carrara, che fi era rittrato nella fua Città di Trevigi, data Padova al figliuolo. Lo che fegui nel 1388, del mefe di Giugno. Il Brunacci de Moneta Patavin pag. 93. Il Gatari pag. 643.

Partiffi non potendo quivi stare, A Este prese il suo dritto cammino,
A Este prese il suo dritto cammino,
Giunto smonto volendosi posare
Vennegli incontro il grande e il piccolino
A enorarlo; siccom si convene;
Servendol cias che duno a suo (1) domino.
Credo, che viega ben, con quante pene Costul cercando va l'altrus paese, (Per tor virtu , da cui non la mantene . Pure il mio figlio nobile e cortese Con fua brigata verso Montagnana (2) Dirittamente il suo viaggio prese. Cill Qui non trovo la gente tanto frana, Che onorato non foffe come Sire; simil Più che'l convegna da gente villana . (3) E di quinci volendost partire, Vedendofi al confin del fuo terreno, In questa forma comincio il suo dire; E rivoltando fe verfo il fereno . Il a usas.

Diffe: Verace Iddio, Signore eterno; Qual fe'd' ogni virtu coperto e pieno.

l' priego e chiamo il tuo santo governo, Ch's possa retornare in casa mia; Così, Signor, qual to bramo e discerno: E detto questo si misse per via

(1) Vedi i Gatari alla pagina citata. (2) Nell' Originale dice Montagrana, ma corrot-

tamente. (3) Gatari pag 677.

#### C. A P. ... III

## Come partito fu del suo Distretto.

Anto mi strinse il cor le sue parole, Vedendo il mondo pur gire a traverso, Che rimembrando ancer mi punge e dole. E questa disse: Ascolta e metti in verso: Tale ha invitato; e crede aver huon gioco, Che nella sine si trovera perso.

E molte volte ho veduto un gran soco

E molie volte bo veduto un gran foco Far picciol danno: altrove una favilla Far grande assalto, e mostra di far poce. Quinci partito andò di Villa in Villa,

Oltre passando sue giunto a Verna, (1) E qui picciolo spazio si tranquilla.

Per quel, ch' i oda dire, e ch' io discerna, Quì la donna lasciò, sigliuoli, e siglie, (2) Poi

<sup>(1)</sup> Nell' Originale de scritto Verona, ma de stato espunto; ed in margine dal Copista de stato scritto vel Vienna. L'erona si trova detta Berna, e Verna, e così richied la legge della Rima. E la verità della Storia de perio da Montagnana andò a Verona.

<sup>(2)</sup> Giunto Francesse Nevello a Verqua, su prima nobilmente raccolto da Bastolemmes Fisconte Potestà, e da Spinitta Malaspina Capitano di quel-

Poi verso Brescia dritto si governa, Tenendo sempre a Dio gli occhi e le ciglia, Pas-

quella Città, e poi su ritenuto, dicendogli d'avere commissione di non lo lasciar partire di Verona, se prima la Città di Trevigi. non era da suo padre data al Visconte. Laonde veggende Francesco, non effergli attefi i patti , che egli aveva fatti con Jacopo del Verme, di poter andare con sua famiglia e robe al Visconte; e non effendo con lui d' accordo di ritornare alla fua Città, come era inhanzi il suo partire, gravemente si rammaricava d' effere da ogni parte tradito. E dopo l'effere ftato alcuni giorni in Verona, lasciando quivi le navi, la famiglia, e le sue robe, con Conte sue fratello, fu lasciato andare a Brefcia, e poi a Bergamo, e finalmente a Milano. Egli era uscito di Padova il ventefimo quarto giorno di Novembre e in una nave pole Tadden fua moglie, e Gigliola, - Francesco, Iscopo, e Niccolò, suoi-figliuoli legittimi; e Vgolino, Gionata, Stefano, Servio , e Andrea naturali ; con altri fuot fratel-- li naturali ce parenti, tra' quali fu Ridolfo , Pietro, e Incopo da Carrara, e Pietro e Brigalino Pappafava pur da Carrara; e in altre due navi pauni, ori, argenti, e altri mobili soprezion ; edegli con conte da Carrara, e con altri pochi cavalcò dietro le navi per la Riiviera di Monfelice ec. Vedanfi i Gatari pag. 675. e il Bonifacio Istoria di Trevigi .

Passando Brescia, Bergano, e Milano, Trentasci giorni (1) e più sermà l'artiglia,

E vedendo frustare il tempo in vano, (2) Diliberò al tutto di provare Quanto il Conte gli fose umile o piano.

E in quei giorni gli fece parlare Per Polo da Lion suo Cistadino, Se gli piacesse volerlo ascoltare.

Deb nota e gusta il suo strano Latino; Rispuose il Conte, No, che s'io'l vedesse Piangere o lagrimare un pochettino,

Non mi potria tener, ch' io non piangesse; Ma diesi pur buon tempo, e vitu chiara, E del parlarmi non abbia gran presse. Odi risposta graziosa e cara;

Odi parlar d'ogni dolce Lza pieno;
O divina viriù, che il mondo schiara!
Fu questo circa a tutto il suo terreno;
Fur questr i patti attesi della lega (3)
Quando quel dalla Scala venne meno!
Che fa la falce tua, ch'ella non sega
Ouc-

(1) Cioè fi trattenne in Milano 36. giorni.

<sup>(1)</sup> Poiche, benche nobilmente accolto e spesato, pure non potea vedere Giovanni Galeazzo, Conte di Virtù, e Duca di Milano.

<sup>(3)</sup> Francesco da Carrara nel 1387. sece lega col Viscante contro Antonio della Scala Signore di Verona, il quale perdè questa Cità nel 1388. e così finì la Signoría degli Scaligeri.

Questa malvagia ortica, o Signor mio? Pur tutta Italia piangendo ti prega. Or per tornare allo proposto mio, Viciffi allor costui fuor di Melano, Ed inverso il Piemonte se ne gio, A un Caftel , ched è'n su l' Aftesano , Ma poco dimorò, che di presente Mandò un suo famiglio Padovano, Che colla donna , e i figliuol , prestamente Venisse a Corteson Sanza tardare, Ne delle gioie sue la sciar niente . Deb vederai, che astuto immaginare, E vederai con quanta fortigliezza Coftui misse ad effetto il suo pensare. Partito Paduano in molta frezza Con la donna, e co' figli, e coll' arnese, In verfo Cortesone il cammin drezza. E giunto in su lo Astesan paese Appresentossi innanzi al suo Signore Con la brigata nobile e cortefe. Qui riceuta fu con grande amore ... La donna piena d'ogni cortesia, Degna di risalvarla a grand' onore. Quando saprai qual'ella fata sia, Dirai, che non fu mai fotto la Luna, Cioè in cent' anni , una simile Iddia . (1)

<sup>(1)</sup> Madonna Taddea moglie di Francesco Novello era figlia di Niccolò March. di Ferrara: Gatari p.219.

хv

Ora costui, che vegghiando digiuna, A me par che'l suo cor si disponesse Provare un' altra volta sua fortuna, Ed alla donna fua par che dicelle, Giffe coi figli innanzi alla Conteßa, E lui parlare al Conte, se'l potesse. E'l Conte fe quella resposta istessa, Che prima fatto avea, e dife: Digli Ch' al mio parere egli ba troppo gran pressa Quello allor prese la sua donna e' figli, E dritto ad Afte prese il suo camino, La dove il Re di Francia tien gli artigli. (1) Chi ben volesse ricordare appino (2) I fatti e le parole e il ragionare, Tempo starebbe in dir lungo Latino . (3) In Afte flette infino al Carnovare, (4) Poi si diliberò con fermo core Partirsi quindi, e di voler lassare La moglie e i figli col Governatore . (5)

(1) Gatari pag. 717.

(2) Per appieno.
(3) Latino è qui posto per favella, discorso, a imitazione di Dante. Il nostro Autore l'usa più volte.

(5) Ma non lo fece, poiche conduste seco la moglie e figliuoli. Gatari p. 723.725. Vedi sotto pag. 19.

<sup>(4)</sup> In Tofcana fi fcambiano facilmente tra loro l' Roe l' L. Stette dunque in Afte fino al. mefe di Febbraio: non è duaque vero, che partiffe di Maggio, come ferive il Gorio.
Egliera di Quaressma sulla Riviera di Genova.

## C A P. IV.

## Come parti da Afti.

I O era ad afcoltarla si contento,
Che l'altre noie m'eran tutte prive,
Siccome fuoco, che dall'acqua è spento.
E quella diste, Nota, e sa che serve
Il valor d'esta donna onesta e pura,
Ch'è solo specchio di quante ne vive. (1)
E stu (2) sapessi quanta ria ventura
Portò costei, disagio, vento, e neve,
Troppo staresti a scriver la misura.
E stu sapessi, quanto gli (3) sur tieve
Le gran satiche, stati maraviglia.
Di poterle mai scriver così breve.
Molti dicon di Marzia, o di Corniglia,
D'Ysilia (4), di Vittoria, e di Lucrezia,

<sup>(1)</sup> Gli esempi de' Greci, e de' Toseani Autori, che accordano il verbo in singolare co' nomi in plurale, sono moltissimi. Si parla di Maddona Taddea.

<sup>(1)</sup> Stu, in vece di Se su, si è avate molte volte ancora sopra. Così dicen Diffa, Fusia, Vosta, per Dici tu, Fusia tu, Vaoi tu.

<sup>(3)</sup> Qui fi fa Gli femminino; fi veda il Vocabola-

<sup>(4)</sup> Leggaft D. Erflia, di Veturia Co.ilon.

Et a costei non ferman pur le ciglia. Ma s' ella fosse nata in Persia, o'n Grezia Sarienne pieni i libri e le feritture, Che men degna di lei il mondo aprezia. I pericoli grandi e le paure Lasciamo flar , che sare lungo dire ; Cercando per le selve lor pasture : Ora il Signor volendosi partire S'appresento 'nnanzi al Governatore, E si gli diffe, Deus vos gay, Sire. (1). Vos sans ben venu, dit il alore, Ce alcus fui santus, ma compagnie; Come colui, che ave grand' amore. Veter confiler , weter bon amore . (2) Ciffon enfi un tot bon amore, Pore aler ben sigur veter camino Gen, d'arms e d'argiant a mon poire. Or purlando Franzese con Latino,

Gli domandò brigata per sua scorta, E quel Sir gliele diede al suo dimino. Prese comiato, uscì suor della porta, Per uscir suor del Piamonte paese, B

(1) Ancora Dante, e il Petrarea, hanno inseriti altri linguaggi ne loro Poemi Toscani.

<sup>(2)</sup> Qui il verso è doppio, e sembra detto in due maniere, non si deliberando l'Autore quale de' due versi dovesse lasciare.

HIVX Ver (1) Mon Caler prese la via più corta. Camminando arrivò nel Savogiefe,

E qui ne licenzio la scorta fida, E'n verso suso monto in Mon Senese. (2)

O beati color , che in Dio fi fida ,

E che gli son divoti e riverenti,

E che'l disidran per lor scorta e guida. Salendo il monte sentiva gran venti,

Ma tanto andò, che giunse alla Ferrera, Ove per freddo gli batteva i denti.

E io, el ver dirò, così m'agera.
Che io v'ebbi sì gran freddo d'Agofto,
Ch'io mi pensai sentir l'ultima sera.
E quella ritornando al suo proposto

Dife, Qui si conviene aver brigata

Per poter trapaffar l' Alpe più tofto. Che gli era tanto il ghiaccio e la gelata,

Che non si cognoscea vie ne sentiere, Siccome tu vedefti altra fiata .

Pasando Mon Senese, poi mestiere Fu di pigliar la via verso quel Santo, (3) Ch'è presso a tre giornate . . . (4)

<sup>(1)</sup> Moncalier è una Terra tra Afti e Turino, ma più vicino a Turino .

<sup>(2)</sup> Mons Cenifius , volgarmente detto Mon Seny .

<sup>(3)</sup> Sembra indicarfi S. Antonio . Vedi fotto pag. XXI.

<sup>(4)</sup> Forfe: a quel quartiere.

XIX Ma qui mi piacque riposare alquanto, E lassar gir 2050 (1) volse l' Acquabella, (2) Che'l terreno è sicuro in ogni canto.

Del Savoin paese si novella, Aver la gente sua tanto piacevole, Che pochi luoghi trovo par di quella. E la contrada è tanto dilettevole; E ubertosa di campi e di brols, E d'ulivi e di vigne ben fruttevole. Quivi è ogni diletto, che tu vuoli,

Come di pesci, uccelli, o di cacciane, E orsi, e cervi, e daini, e cavrinoli.

Per que', che so mi possa ricordare, Tanta iustizia trovai in quel paese, Ch' ognun sicuramente vi può andara.

Or ritorniamo al mio figliuol cortele, Che pur col segno della Santa Croce Da ogni rea fortuna si difese.

Pregando sempre Dio con umil voce, Che'l soccorresse in tanto ria procella, E trarlo fuor di si misera foce.

Così andando giuns: a l' Aiguabella Co' figliuoli, e con quella, ch' è su'onore, E'l fior d'ogn' altra, che donna s'appella.

Sopra di questo ti vo' dire ancore,

Cbe

<sup>(1)</sup> Per giufo. Per comodo del verso si dec leggere Zo, o Zos'.

<sup>(2)</sup> E su' confini della Savoia, e della Tarantafia.

Che cosa è donna, e per quel che si stima; Donna non è, perch' abbia un bel colore, Ma'ntanto ella è, quanto onesta sublima. (1)

## C A P. V.

## Cercando la Savoia.

Ome falvatico Orfo, quando verna,

E aspettà il tempo della primavera;

Per uscir fuor della magra caverna.

Tale aspettando er io in tal manera
Incominiciasse costei, che mi guida
Col suo parlar, che gran dolcezza m' era.

E quella cominictò; Chi si consida
Nelle cose terrene tutto perde,
E tutto vince quel, che 'n Dio si sida.

Ma'l mio figliuol del satto è quassi al verde,
Non torse mai da Dio'! fermo disso,
En cui sperando giammai non si perde.

Così dall' Asgaabella si partío;
E ando inverso il terren del Dalsino,
Ch' è un genili paese al parer mio.

Quì vi trovò all' entrar del cammino

<sup>(1)</sup> Così ho raggiustato il verso, che diceva: Ma 'ntanto è donna, quanto onestà sublima.

Gragniela, (1) sopra'l quale è un bel ponte Tutto de merceria coperta e pino. (2) Verso la Motta (3) poi volse la fronte, Laddove giace el Baron Santo Antonio, Che sa le sue vendette così pronte. Motto è quel tuogo divato e idonio, Il Santa reacenente, il qual per vero T'appare ne haitaggio sensa insonto. Giumo alla Chiesa tutto il suo peusero Fu d'onorare il Santo, e di vedere Il braccio suo tutto saldo ed intero. E santo questo si se dar da bere

(1) Cioè Grenoble metropoli del Delfinato.

B3. Alba CDel

(2) Per pieno. Vedi fopra pag. XV.

<sup>(3)</sup> Questa è la Motta al Bosso nel Viennese del Delfinato. E' fituata in un sondo tra due montagne, distante due leghe da Vienna, e una lega da S. Marcellino, e'una mezzà lega dall' Isera. Questo Borgo dee la sua origine alla celebre Badia di S. Antonio, la quale è capo d'un Ordine particolare, che seguita la Regola di S. Agestino. Ha preso il nome di S. Antonio dalle Reliquie di questo Santo, che vi furono portate di Costantinopoli da un certo Signore nominato Gossino, nel secolo X. Siccome in que'tempi regnava una malatta epidemica uominata Fusca di Santo Antonio, Cominciarono a farsi qui voti e pellegrinaggi, e divenne luneo di celebre devozione.

XXII Del vin , che fu lavato il corpo fanto , Per lo qual dopo si dee mai temere. Se tu dovessi notar tutto quanto, Come fi diparti con Vgolino, (1) E colla donna fua, che val cotanto; E come dismontò a San Marcellino, (2) Troppo potresti affaticar la mano, Però lasciamol gire al suo cammino. Partito quinci andò verso Romano, (3) E cavalcando trovò in fulla, frada Al mio parere un ricco paesano. El mie figliuol parlò in quella finda, E sì gli disse: Sire Deus vos gart, Dite moy chi et Sir d'ifte contrada. Sire, dit el, eutont set part N' arem Grignor Signor dele Dalfin, Franche, et ardis, estoi come liopart. Hor di, frere, et segur lo camin? Hoc responds, tant iuron, Con parles, con argiant, e con or fin. Hor di moi, frere, li Pop et a Vignon? Hoc, brau Sire, con ses Gardenal, E con ses Capellans e Clereson. E li buriois trop feit gran mal

(t) Il Gatari dice, che Vgolino era Fratello naturale di Messer Francesco.

(2) Città del Delfinato ful fiume Isera.

<sup>(3)</sup> Città pure nel Delfinato sull'Isera, che indi a tre leghe sbocca nel Rodano.

E ci ans de Franse ancor chi li mantien, Per gagner contre Dieu fait gran mat.

E cust destruent li Cristien Car tout Italie se crevente in guerre, E porge pront borgoil li paien.

S' el Roie de Franse, e li Roi d'Ingbilterre Noloit regardere a son gran nomer, Tantost estoi concorde soi la terre. Ed acorder l'Apostoile de Romer

Con lo notre Pastor, car par ma fois Ie neli eror le walor d'un pomer.

Pour cieste de France li Turcois, For li Cristian ant fait pasage Prist omni terre, è desconsta urrois. Se Pagi tant de forze e de coragie

Se l'avi sant de forze e de coragie Qui il conquife la Rafcie e l'Ongarie Tros qui a Rome auroi le tranfagie.

E poi li dis, Sire, le veter vie Estoit ensi, e volsesi a man destra, Deus vos garent tout compagnie.

Cost si misse su per la campestra Sopra un cavallo, che par che volasse, Qual verretton uscito di balestra.

E'l mio Francesco gid non si ritrasse Giunto a Roman su la ripa del siume : Quivi una nave, che par l'aspettasse.

Costui ba sempre avuto per costume Segnarsi colla Croce santa e vera, Voltando gli occhi a Dio superno lume. B 4 E

## C A P. IV

## Come parti da Afti:

I O era ad afcoltarla si contento,
Che l'altre noie m'eran tutte prive,
Siccome fuoco, che dall'acqua è spento.
E quella disse, Nota, e sa che serve
Il valor d'essa donna onessa e pura,
Ch' è solo specchio di quante ne vive. (1)
E stu (2) sapessi quanta ria ventura
Portò costei, dissaio, vento, e neve,
Troppo staressi a scriver la misura.
E stu sapessi, quanto gli (3) sur lieve
Le gran sattche, siati maraviglia
Di poterle mai scriver così breve.
Mosti dicon di Marzia, o di Corniglia,
D'Yssia (4), di Vistoria, e di Lucrezia,

<sup>(</sup>x) Gli esempi de' Greci, e de' Toscani Autori, che accordano il verbo in singolare co' nomi in piùrale, sono moltissimi. Si parla di Maddonna Taddea.

<sup>(1)</sup> Seu, in vece di Se su, si è avato molte volte ancora sopra. Così dicen Dista, Fusia, Vosta, per Dici su, Fusia su, Vavi su.

<sup>(3)</sup> Qui fi fa Gli femminino; fi veda il Vocabela-

<sup>(4)</sup> Leggafie D. Erflia , di Veturia co. lental

XVII Et a costei non ferman pur le ciglia. Ma s' ella fosse nata in Persia, o'n Grezia Sarienne pieni i libri e le scritture, Che men degna di lei il mondo aprezia. I pericoli grandi e le paure Lasciamo Star , che fare lungo dire , Cercando per le selve lor pasture : Ora il Signor volendosi partire S'appresento 'nnanzi al Governatore, E sì gli disse, Deus vos gay, Sire. (1). Vos sans ben venu, dit il alore, Ce alcus fui santus, ma compagnie; Come colui, che ave grand' amore. Veter consiler, veter bon amore. (2) Cisson enfi un tot bon amore, Pore aler ben sigur veter camino Gen, d'arms e d'argiant a mon poire. Or parlando Franzese con Latino, Gli domando brigata per sua scorta, E quel Sir gliele diede al suo dimino. Prese comiato, usci fuor della porta,

Per ufcir fuor del Piamonte paese,

<sup>(</sup>t) Ancora Dante, e il Petrarea, hanno inseriti altri linguaggi ne loro Poemi Toscani.

<sup>(2)</sup> Qui il verso è doppio, e sembra detto in due. maniere, non si deliberando l' Antore quale de' due versi doveste lasciare.

E io, el ver dirò, così m' aver a.

E io, el ver dirò, così m' aver a.

Che io v' ebbi sì gran freddo d' Agofto,
Ch' io mi penfai seutir l'altima sera.

E quella ritornando al suo proposto
Diste, Quì si conviene aver brigata

Per poter trapassar l'Alpe più tosso. Che gli era tanto il ghiaccio e la gelata, Che non si cognoscea vie nè sentiere, Siccome tu vedesti altra fiata.

Siccome in wealis altra flata.
Passando Mon Senese, poi mestiere
Fu di pigliar la via weesso quel Santo, (3)
Ch'è presso a tre giornate . . . (4)

<sup>(1)</sup> Moncalier è una Terra tra Afti e Turino, ma più vicino a Turino.

<sup>(2)</sup> Mons Cenifius, volgarmente detto Mon Seny.

<sup>(3)</sup> Sembra indicara S. Antonio . Vedi fotto pag. XXI.

<sup>(4)</sup> Forfe: a quel quartiere.

XIX Ma qui mi piacque riposare alquanto, E lassar gir 20/0 (1) volse l'Acquabella, (2) Che'l terreno è sicuro in ogni canto. Del Savoin paese si novella,

Aver la gente sua tanto piacevole, Che pochi luoghi trovo par di quella. E la contrada è tanto dilettevole.

E ubertosa di campi e di brols, E d'ulivi e di vigne ben fruttevole.

Quivi è ogni diletto, che tu vuoli, Come di pesci, uccelli, o di cacciare, E orfi, e cervi, e daini, e cavrinoli.

Per que', che io mi possa ricordare, Tanta iustizia trovai in quel paese, Ch' ognun sicuramente vi può andarq.

Or ritorniamo al mio figliuol cortele, Che pur col segno della Santa Croce Da ogni rea fortuna si difese.

Pregando sempre Dio con umil voce, Che'l soccorresse in tanto ria procella, E trarlo fuor di si misera foce.

Così andando giuns: a l' Aiguabella Co' figliuoli, e con quella, ch' è su'onore, E'l fior d'ogn' altra, che donna s'appella.

Sopra di questo ti vo dire ancore,

Cbe

<sup>(1)</sup> Per giufo. Per comodo del verso si dee leggere Zo, o Zos'.

<sup>(2)</sup> E su' confini della Savoia, e della Tarantasia.

XX Che cofa è donna, e per guel che fi flimà; Donna non è, perch' abbia un hel colore, Ma'ntanto ella è, quanto onefid fublima. (1)

## CAP. V.

#### Cercando la Savoia

Ome falvatico Orfo, quando verna,

E afpettà il tempo della primavera;

Per uscir suor della magrà taverna.

Tale aspettando er to in tal manera
Incominciasse cosset, che mi guida
Col suo parlar, che gran doscezza m' era.

E quella cominciò; Chi si consida
Nelle cose terrene tutto perde,
E tutto vince quel, che'n Dio si sida.

Ma'l mio sigliuol del fatto è quasi al verde,
Non torse mai da Dio'l fermo disso,
En cui sperando gianimai sion si perde.

Così dall' Aigaabella si partio,
E andò inverso il terren del Dalsino,
Ch' è un gentil paese al parer mio.

Quì vi trovò all'entrar del cammino

<sup>(1)</sup> Così ho raggiustato il verso, che diceva: Ma 'ntanto è donna, quanto onessa sublima.

E facto questo si fe dar da bere B3

(1) Cioè Grenoble metropoli del Delfinato.

(2] Per pieno. Vedi fopra pag. XV. (3) Quefta è la Motta al Bofco nel Viennefe del Delfinato. E' fituata in un fondo tra due montagne, distante due leghe da Vienna, e una lega da S. Marcellino, e'una mezza lega dall' Tiera. Quefto Borgo dee la sua origine alla celebre Badia di S. Antonio, la quale è capo d'un Ordine particolare, che feguita la Regola di S. Agostino. Ha preso il nome di s. Antonio dalle Reliquie di questo Santo, che vi furono portate di Costantinopoli da un certo Signore nominato Goffelino, nel fecolo X. Siccome in que' tempi regnava una malattía epidemica nominata Fuoco di Santo Antonio, cominciarono a farsi quì voti e pellegrinaggi, e divenne luogo di celebre devozione .

XXII Del vin , che fu lavato il corpo fanto , Per lo qual dopo si dee mai temere. Se tu dovessi notar tutto quanto, Come si diparti con Vgolino, (1) E colla donna fua, che val cotanto; E come dismontò a San Marcellino, (2) Troppo potresti affaticar la mano, Però lasciamol gire al suo cammino. Partito quinci andò verso Romano, (3) E cavalcando trovò in Julia, frada Al mio parere un ricco paesano. El mie figliuol parlò in quella fiada, E sì gli diffe: Sire Deus wos gart, Dite moy chi et Sir d'ifte contrada. Sire, dit el, eutont set part N' arem Grignor Signor dele Dalfin, Franche, et ardis, eftoi come liopart. Hor di, frere, et segur lo camin? Hoc responds, tant iuron, Con parles, con argiant, e con or fin. Hor di moi, frere, li Pop et a Vignon? Hoc, brau Sire, con fes Gardenal,

E con ses Capellans e Clereson. E li buriois trop feit gran mal

E (1) Il Gatari dice, che Vgolino era Fratello natura-

le di Meffer Francefco . (2) Città del Delfinato ful fiume Ifera.

<sup>(3)</sup> Città pure nel Delfinato sull' Isera, che indi

a tre leghe sbocca nel Rodano.

E ci ans de Franse ancor chi li mantien, Per gagner contre Dieu fait gran mal.

E cust destruent li Cristien

Car tout Italie se crevente in guerre,

E perge pront horgoil li paien.

S'el Roie de Franse, e li Roi d'Ingbilterre Noloit regardere à son gran nomer, Tantost estoi concorde soi la terre.

Ed acorder l'Apostoile de Romer Con lo notre Pastor, car par ma fois Ie neli eror le valor d'un pomer. Pour cieste de France li Turcois,

Pour cieste de France is Aurcois, For li Cristian ant fait passie Prist omni terre, e desconsit aurois. Se l'avi tant de forze e de coragie

Se l'avi tant de forze e de coragie Qui il conquise la Rascie e l'Ongarie Tros qui a Rome auroi le transagie.

E poi li dis, Sire, le veter vie Estoit ensi, e volsesi a man destra, Deus vos garent tout compagnie.

Cost si misse su per la campestra
Sopra un cavallo, che par che volusse,
Qual verretton uscito di balestra.

E'l mio Francesco gid non si ritrasse Giunto a Roman su la ripa del siume : Quivi una nave, che par l'aspettasse.

Costui ba sempre avuto per costume Segnarsi colla Croce santa e vera, Voltando gli occhi a Dio superno lume. B 4 E discorrendo la fiumana Zera (1)
Entrò in Rodano, e giunse a Valenza,
Outvi ristette ad albergar la sera.
Così giva cercando la Provenza,
Tanto che giunse al Ponte Santo Spirio,
Out se l'offerta con gran reverenza,
Sperando grazia per aver buon mirto.

## C A P. VI.

#### Come cercò la Provenza.

On molto gran disagio, e gran paura, Tu vedi ben siccome per la Galia (2) Di terra in terra vercò via sicura. Per

(t) Cioè il fiame Ifera .

<sup>(</sup>a) Siccome dapprincipio andò a Afti, che era tenuto da' Franzefi, come si dice sopra a pag.
XV: così pare che Francesco Novello molto si
fidalle della Francia per avere sicuro cammino. Cortesone, dove andò da prima, come si
vede sopra'a pag. XIV. ancora esso è un Cafiello dell' Aftigiano, il quale era stato asseguato dal Visconte a Francesco Novello per sua
custodia. Si dee dunque sapere, che era padrone d' Afti Lodovico Duca d' Orleans, genero del Visconte; poichè il Duca aveva tolta

XXV

Per trar costui del mezzo dell'Italia,
Per torgli passion, vo ragionando,
Come verà nudrice, o quoi dir balia.
Appoco appaco vengo abreviando,
Dico da Santo Spirto ver Vignone (1)

Dico da Santo Spirto ver Vignone (1) El suo viaggio prese navicando.

E quincie ando con un suo compagnone (2) Trasvessito adorare un corpo santo D' un Cardinal di gran divozione. (3)

Fa

per moglie Valentina sua figliuola: oude con licenza del Visconte ando Francesco con la sua famiglia in Asti, e quivi fermatos, sec richificate l'orrido Castello a lui dato, per non avere abitazione convenevole. I Fiorentini follecitavano in questo tempo assai le Re di Francia, perchè si unisse ancora esso contro il Visconte. Vedi sotto pag. LXXXXII.

(1) Santo Spirito è Città di Linguadoca fulla riva deftra del Rodano, ove è un affai lungo e bel Ponte, come fi accenna qui fopra pag. XXIV. E'nella Diogefi d' Avignone, che molto più in giù è fituato alla finistra del medefimo

fiume.

(2) Cioè, Compagno. Franzese compagnon.
(3) Questo è il & Fietro di Luxemburgo Cardinale

3) Questo è il W. Fietro di Luxemburgo Cardinale morto in Avignone a' 5. di Luglio 1837. e di cui si relebravano in quel tempo continui miracoli. Le sue Reliquie si conservano in un ricco Mausoleo nella Chiesa de' Padri CelestiXXVI

Fatta l'offerta, e ripofato alquanto Venne alla nave, e po' fece passarla Ov' è Troppin, che fe d'arme cotanto.

E per quel, che si legge, e che si parla, Troppino (1) ed altri molti per la Fene (2) Piacque al verace Iddio santificarla.

Pracque al verace Iddio santificarla.

Fatta l'offerta, come si convene,

Prese il viappio suo verso Appamenta

Prese il viaggio suo verso Aguamorta, (3) Ed arrivato ld, come si crene.

Tro-

ni d' Avignone, fondata dove era l' antico Cimitero de' poveri, nel quale volle già effer sepolto quel buon Cardinale.

(1) Sembra quì parlare d'Arles, dove è s. Trofimo primo fuo Vescovo, e predicatore dell' Evangelio, cui quì chiama Troppino storpiando il nome. Pare poi, che lo consonda con Turpino Arcivescovo di Rems, famoso ne' Romanzi, mentre sopra si debba leggere: Ov' è Troppin, che fe d'arme cotanto. Ma ciò non assermo.

(2) Per Fede: plebeismo Italiano: e simili maniere si usano anche altrove dal nostro Autore.

(5) Aguamorta è una piccola Citrà di Francia, nella baffa Linguadoca, e nella Diogefi di Nifemes, due leghe lontana dal Rodano, e dallo ftagno di Peraut, ful canale di Bourgidou, vicino agli ftagni di S. Lorenzo, del Re, c della Villa. E diflante dal mare una fola lega, ma anticamente era Porto di mare, effen-

Trovò la prima fortuna sì storta, Et usa infino a qui di farli male, Ch' i' non tel potre' dire con voce scorta. In questo loco lo condusse a tale, Che per necessitade e per disagio Fu costretto per fame a mangiar sale. Ov' è il Signor, che fole stare ad agio? Ov' è colui , che mille volte già Tanti conviti fe nel suo palagio? Nessun non dica mai, Così andra; Perebè fortuna e 'l mondo è sempre presso Porgere a ciaschedun di quel, che 'l dd. E sappi, ebe tale è cagion di questo, Ma più nol dissi, se non tieni a mente, Che a Dio non piace el viver disonesto. E il mio Francesco sempre reverente Con gli occhi al cielo orando in tanta guerra Pregando Iddio che'l fesse paziente, Quel giorno proprio usci fuor della terra, Monto in sun una nave Catalana, Che inverso Pisa il suo camin diserra. E discorrendo per quella siumana Entro'n mar, e guidandosi a Marsilia E' dismontò fra quella gente strana.

dofi in oggi questo ritirato. Si conosce però di qui sotto, che anche nel 1389, cra in qualche distanza dal mare, dicendosi che la barca andò per sa sumana, e poi entrò in mare.

En-

Entrò dentro il Signor con suo familia,
Cui conoscendo il Vescovo Ramondo, (1)
Dit, Sir, beu venes per sento milia.
I'non ti potre' dir tanto prosondo,
Quanto li sete onore e reverenza,
Mostrandoli Reliquie e cose un'mondo.
Se tu dovessi scriwer la temenza
Ch'essi ebbe a Monaco (2) la sul Genovese,
Poichè si fu partito di Provenza!

Poiche fe su partito di Provenza!

Ancor dirotti quanto e su cortese
Colui, che lo conobbe, e segli onore,
Quando il Signor Vgoliu si disese.

E quando vosse poi uscir di suore

b.

<sup>(1)</sup> Ramondo Vescovo di Marsilia, stato già Vescovo di Padova, succeduto ad Aimario nel 1383.
e morto nel 1396. Il Padre Giovambatissa
Guesnay negli Annali Ecclesiastici di Marsilia
dice, non sapersi il nome del Vescovo successore
sore d'Aimario: ecco che questo Poema ce l'
addita, e più lo dichiara il Gatagi pag. 727.
Quell' Autore ci descrive questo Vescovo,
come traditore della patria, e rubello di Ciemente VII. Antipapa, e della Regina Gio-

<sup>(1)</sup> Monaco è l'antico Monoceum nella Riviera di Genova, ed è un Principato de' Signori Grimildi, il ramo de' quali è in oggi fpento.

Da Grimaldo (1) pago cinque ducati: Penfa fe colui debbe aver terrore.

S'io ti doveffi dir tutti i trattati; Le fortune, e l'angofcie, ch'ebbe in mare, E come ritrovo Pazzin Donati; (2)

Molto sarebbe lungo a raccontare,

Come westito in modo pellegrino

Per Genova fi miffe a trapaffare.

E come dietro a lui seguia Pazzino · Colla sua donna, suo figli, e l' arnese, Seguendo d'ora in ora suo camino Così andando per la Genovese

Da Porto Veneri (3) ando navicando, Tanto the giunfe in ful Pifan paefe.

Qui dismonto, è così camminando ses us. Si rifcontro in Meffer Galeazzo; (4) est in some a orang all Che;

(1) Grimaldo è Terra di Provenza vicina al Golfo di Grimaldo una lega. Il Gatari pag. 727. dice che pagò al Signor di Grimaldo ducati quattrocento.

(1) Pazzino Donati nobile Figrentino, che fu prima bandito di Firenze, e poi rimesso nel 1354. a intercessione di Cane Grande della Scalas: e dipoi nel 1360, fu uno de' congiurati contro la Signoría di Firenze. I Gatari lo chiamano Pacino Donati.

(3) Porto Venere è nella Riviera di Ponente sul Golfo della Spezie.

(4) Questo è Messer Galenzzo Porto, famiglio del Visconte, come scrive il Gatari pag. 737.

Che in molta frezza (1) giva cavalcando. Questo Signor per non volere impazzo Vici di strada, ed entrò in un boschetta

Infin ch' ebbe paffato ogni ragazzo.

E come ei chiese a Messer Benedetto (2) Otto cavalli in presto, e'l Gambacorta Subito el domandar misse ad effetto.

Quei prese allor per la strada più corta, E inverso Cascina (3) si misse per via, Sperando in Dio, ch' è somma guida e scorta.

Odi s'egli ebbe buona albergberia, Che'l fu costretto albergar nella stalla Co' suoi cavalli, e far lor compagnia.

O giustizia di Dio, che mai non falla, Ben che s'indugi un poco a tran la spada, Che fere più crudel quanto più stalla, Tra quella gente di gran . . . .

CAP.

<sup>(1)</sup> Frezza per fretta, ulata ancora fopra a pag. XIV.

<sup>(2)</sup> Meifer Benedetto Gambacorta figliuolo di Piero Signor di Pjfa, il quale non volle entrare in lega col Visconte, e si mostrava allora amico de Fiorentini. Vedi fotto pag. LXXXIV. e fegg. c LXXXXII.

<sup>(3)</sup> Borgo fette miglia distante da Pifa, fituato alla finiftra dell' Arno, verso Levante . Vedi il Gatari pag. 739.

## C A P. VII.

Somile a quel, che stando in gran fortuna, Che ha perduto l'albore e'l governo, Vede'l sereno, e gid levar la Luna.
E'l villanel, che per l'orrendo inverno Ha gid sì consumato ogni pastura, Ch'agli agnelietti suos manca il governo.
Ma pur vedendo il tempo, e l'aire pura, Al Ciel si volse con gran reverenza, Reputando in consorto ogni paura.
Cotale el mio sigliuol giunto a Fiorenza, (1)

<sup>(</sup>t) I Fiorentini, che molto aveano a cuore l'
oftare a' progreffi del Vifeonte, favorivano,
contro di esso, Franceso Novello; ed eglino
furono, che mentre questi era prigione a Cortesone, operarono si che suggisse, instigandolo a venire a Firenze. Egli non per altro
sembra aver preso la strada della Savoia, del
Delfinato, e della Provenza, per venire a
Firenze, se non perchè per l'Italia non aveva cammino sicuro, essendo attorniato da pertutto da' nimici. Arrivò dunque a Firenze
con tutta la sua samiglia, a mezzo il Gonsalonerato di Zanobi da Mezzola; vale a dire
sinl-

XXXII
Si rivolse a colui, cb'è tre e uno,
Con somma caritade e diligenza.
Quì su ben riceuto dal Comuno,
E da loro ebbe ogni buona speranza,
E consortato poi da ciasebeduno.
Ora costui ba sempre per usanza

Non perder tempo, e però Messer Baldo (1)

Mandò a Modrassa (2) senza dimoran-

E Padovan (3) suo sempre sermo e saldo Servire al suo Signor con sermo core, E di ben operar servente è caldo, Mandà a Vinegia per Ambasciadore

fulla fine di Marzo nel 1389, se crediamo a scipione Ammirato. Ancora Bernardino Corio dice, che Francesco Novello nel 1389, a persuassone de Fiorentini ruppe gli assegnati confini, e si conduse a Fiorenza.

(1) Messer Baldo da Piombino, insieme con Pazzino Donati, Gatari.

(3) E' quegli, che si nomina sopra a pagina

XIV.

<sup>(2)</sup> Modrufa, o Smodrufeb, o Modrufeb, Citta della Libutnia, Epifcopale, nell'Arcive(covado di Spalatio. Vedi fotio a pag. XXXVIII. e i Gatari pag. 85: 87. 89: 91.

buf-

A quella, che fu donna di Verona, (1)
Savia, cortese, onessa, e di valore.
E qui Padovan suo seco ragiona
Quel, che gli parve, e poi prese la via,
Che'nverso il Frigol (2) più dritto ne sprona.
Come el su giunto in su la Furlaria, (3)
Messer Michel trovò (4), e Messer Ser

(2) In oggi fi dice comunemente Friuli

(3) Furtaria, cioè pacfe del Friuli. (4) Questi è Michele da Rabatta Fiorentino ; che era familiare del Signore di Padova Francesco il Vecchio, da lui mesfo in Vdine come Marescalco appresso il Cardinale Filippo d' Alencon Patriarca d'Aquileia . In una Carca di Francesco Novello del 1398. in cui alluoga la moneta pubblica, fi dice; presentibus egregiis do bonorabilibus viris Domino Michele de Rab. bata milite quondam Domini Antonii de contrata Sancti Nicolai , Domino Henrico de Gallis licentiato in iure civili de contrata Domi, Paulo de Leone quondam nobilis viri Domini Cecchi de contrata Sancte Lucie, & Mattheo de Ferraria quondam Domini facobi de Prioribus de contrada S. Aguetis, civibus & babitateribus Padue &c. appreffo il Sig. Paret.

<sup>(1)</sup> Cioè alla moglie di Messer Antonio della Scala, di cui si è parlato sopra a pag-XIII. e che ebbe a nome Madonna Samaritana, sigliuola di Guido da Polenta.

VIXXX

buffe (1), Meffer Ricciardo (2), e Morando da Purzia (3).

B con molti altri amici si ridusse Pregando tutti con gran reverenza , Raccomandato il Juo Signor lor fusse.

E che giffe dinanzi alla prefenza Del Patriarca di Friuli (4) a Sapere Come Meffer Francesco era a Fiorenza.

Pre-

Brunacci de Re Numaria Patavinorum Cap. XV. pag. 150. Di questa famiglia Fiorentina da Rabatta, ritiratali a Padova e nel Friuli, ragionano il Signor Manni nell' II-Iuftrazione del Boccaccio Par. II. Giornat. VI. Novell. V. e il Signor Brocchi nella Deferizione del Mugello pag. 76. Quel Paulus de Leone, che quì si nomina, è quegli, che fopra a pag. XIII. è detto Polo da Lion .

(1) Meffer Febus dalla Torre, che era Signore

del Castellazzo.

(2) Meffer Ricciardo di Valvasone, Capitano di Portogruario, affezionato al Signore di Padova .

(3) Meffer Moraudo da Porcile. Questi fuddetti

erano tre gentiluomini Furlani.

(4) E' da faperfi, che Francesco da Carrara, invase ed occupò parte del Friuli , e faccheggiò molto quelle contrade , le quali obbedivano anche nel temporale al Patriarca di AquiPregandol, che gli debba compiacere.
Fuor di caftel, di fleccato, o di rosta,
Purchè ricetto alcun potesse avere.
E'l Putriarca fece la risposta:
Disse, non darli castel, nè cittade,

Disse, non darli castel, nè cittade, Ma 'l venire, e l'andar, fosse a suo posta.

Sentendo Padovan suo volontade. Prese da que' Signor conforto assai, E dipartissi di quelle contrade (1) Costai partito già non resso mai, Fin che dinanzi al suo Signor su giunto,

E la risposta fe, come udirai.

C 2

Se

Aquileia Ma eletto Patriarca d'Aquileia Giovanni V. Marchefe di Moravia, e figliuolo naturale di Carlo IV. Imperadore, nel 1387. l'accorto Francefeo da Carrara, per averlo dalla fua parte, gli refittuì turte le Fortezze, che aveva prefe nel Friuli; onde non è maraviglia fe il Patriarca diede cortefe rifposta a Padovano; e fe Francefeo Novello aveva in lui della fidu-

(1) Il Buoninfegui nella fua Istoria all' anno 1390: Messer Francesco Novello, figliuolo di Messer Francesco Signore di Padova, venue di Frigoli con 800, uomini a cavallo verso Padova, e con grande unione del popolo fu messo in Padova, e fattone Signore ec. Se tu dovessi scriver tutto appunto Di Padovan, ch' andà 'n Ischiavonia (1) Co' figliuol del Signor, com' io ti conto.

Troppo sarebbe lunga diceria, Come i figliuo' prest e legati...

E posti in forza d' una Signoria.

Partito Padovan di que' confini Con que' fanciulli, come si ragiona, Scontrò una galea di malandrini.

Pre-

(1) Bernardino Corio all'anno 1390. Il successo della ribellione di Padova intervenne, che i Fiorentini alcuni giorni avanti con affai genti avevano mandato quel da Carrara a' confici di Schiavonia, e lo rivocarono a Forti; dove dimorando raccolfe da quaterocento cavalli: e avendo avuto trattato con molti nobili, e contadini Padovani , un giorno di Domenica, che fu a' ventidue di Giugno, entrò in quel contado, e quivi raccolta molta turba di viltani , la seguente notte ando alla Città , dove per una certa chiufa entrando, ebbe aiuto da molti Cittadini . Poi aprendo la porta, e calato il ponte, mise tutte le genti è seguaci dentro con somma letizia ec. Si noti, che sbaglia il Corio nel dire , che Francesco Novello ricuperaffe Padova it di 22. di Giugno, poiche fu il di 19. Si veda l' eruditifilmo Signor Abate Giovanni Brunacei De Re Numaria Pasavinorum Cap. XIV. pag. 148.

Preso e rubato infin la suo persona,

E come e' si parti con gran fatica

Da que' Corsali per gire in Ancona.

E come egli arrivò con molta brica

Con que' fanciulli in qua con mie credenza,

Quosi siccome madre gli notrica.

Dirti poi come parti da Fiorenza

Dirti poi come parti da Fiorenza
El mio figliuol per trovar Padovano,
E nella Marca andar con gran temenza.

Che cavalcando il paese Toscano
Giunse a Cortona, e trovò Messer Carlo. (1)

Messer Giovanni Aguto il Capitano. (2)
E come ciassedan fu a consigliarlo,
La strada d'Assoli esser mal secura;
El vero è questo, secom'io ti parlo.
E come ancor sarie miglior ventura

C 3 Met-

(2) Giovanni Haucud Inghilese venturiere, Capitano celebre e valoroso, che allora era

allo stipendio de' Fiorentini.

<sup>(1)</sup> Era allora Mest. Carlo Cafali Signor di Cortona, che già favoreggiava i Fiorentini, come si conosce ancora da una Lettera a di 15. Gennaio 1389. ab Incarn. che io ho dato in luce nelle Delicina Eruditorum, all' Istoria del Boniscontri. Ma qui si parla di Messer Carlo Vifconte sigliuolo di Bernabò, che era alla Corte del Signor di Cortona.

Mettere il Conte dentro in la compagna, (1)

Ch' ancor potria sibifar molta sciagura.

E fuor della tua mente non rimagna, Costui tornare alla Città del Fiore, Per fuggir del nimico la magagna.

E poi si diparti questo Signore; (2)

E in wer Ravenna prese il suo sentieri,

Come quest, to a Modrassi (3) aveva il

core.

Entrato in una barca ; li hocchieri Alzar la vela, e prese a navicare : El vento allora sece il suo mestieri :

(1) Si parla qui di Conte figlio naturale di Francesco il Vecchio da Carrara, che eta Signore d'Ascoli nella Marca. Suoi figliuoli furono Obizo e Ardizone; ed essendo morto nel 1420. Obizo fuccede al padre nella Signossa d'Ascoli. Anche Giacomo da Carrara era figlio naturale di Francesco il Vecchio.

(2) Ando s Perugia, e di ]] a Porto Cefenatico, ove montò in barca per andate in Ancona, fecondo Andrea Gataro. Ma in questo Poema si descrive il suo viaggio al-

trimenti.

(3) Il Conte Stefano di Segna e di Modtaffa, o Madrufa, era cognato di Francesco Novello, avendo per moglie Caterina sua sortila.

O quanto tu aressi da notare, Se su scrivessi pur di ciò il ventessimo, Cioè della forsuna, ch'ebbe in mare, Che un miracol pare a me medessimo!

# C A P. VIII.

Come partito di Ravenna per andare in Ischiavonia una fortuna gli fopravvenne:

Appoi che Cieser si vide shandito
Dalla Città, per voler di Pompeo,
Dispuose al ritornare ogni appesito,
Ne fortuna curò, nè tempo reo,
Che non passare (1) il duro Rubrigone,
Dietrò al Giogante, che scorta gli seo.
Così costui, del quale i' so menzione,
Diposto ritornar nel propio albergo,
Dove prencipiò la suo nazione.
Ravenna si lascii dirieto al tergo,
Con animo voler provar colei,
Contra la qual non ba scudo, nè shergo.
Entrato in mar, come pur saper dei.
C 4

<sup>(1)</sup> Sembra che dovesse leggersi: Che non paf-

XXXX
Trovol fornito di sì mala foggia,
Che Sesto m'averia gridato, Omei!
E trasportato da Ravenna a Chioggia,
A Porto Secco, e quì nou si ritenne,
Non per paura di vento, o di pioggia,
Ma perchè suo' nemici sopravvenne; (1)

Ma perchè suo' nemici sopravvenne; (1)
Onde costui si messe alla fortuna,
Qual tale allor di Cieser mi sovvenne.
Quì vento impituoso, e l'aire bruna,

Qu' vento impituojo, e l'aire bruna, Qu't tanta scuritade, che vedere Non si poteva terra, Sole, o Lana. E trasportato contro a suo volere

Al Porto di Cefena, e conofisito
Fu da un trifto offici al mio parere.
Il quale officer malvagio e proveduto

Il quale offier malvagio e provedute Il fe sentire a certi malandrini: El Signor Padovan quì è venuto.

Dicendo loro, Almen cento fiorini
Potrete guadagnare, onde coloro
Alla strada n' andar come assassini.

Ma tanto fe, ch' el si parti da loro, E colla sua brigata via di tratta Prese il viaggio verso il Brettinoro.

Troppo staresti a scriver la baratta, Quando il Signor lor volse dar l'anello,

E

<sup>(1)</sup> Il numero plurale fi accorda alle volte col verbo fingolare, e molti esempi ne abbiamo.

E mandarli a Firenze a tor la gatta. Ora intanto costui dentro al Castello Trovò il valente Meffer Ramondino , (1) Che 'l riceve col viso chiaro e bello; Nè volfe mai, ch'egli entrasse in cammino, Accioccbe non poteffe aver vergogna, Finche mando suo gente il Fiorentino. E coll' altra brigata da Bologna Appresentossi al Comun Bolognese, (2) Dove oncrato fu fenza menzogna. Da quel Comune affai conforto prese, Come color , che gli avien grande amore: Poi ritorno nel Fiorentin paese. Oul ricevuto fu con grande onore: Diliberato poi fu pe' Configli Mandarlo nella Magna Ambafciadore. (3) Già ti contai , come la moglie e' figli Volfe laffare al Governator d' Afti , (4)

E andar fol con alquanti famigli .

<sup>(1)</sup> Andrea Gatari dice, che fu Messer Colombano da Piacenza Podestà di Bertinoro, che gli fece grande onore.

<sup>(2)</sup> I Bolognesi erano uniti co' Fiorentini, temendo egualmente del Conte di Vistù-Si veda i' Gb-rardacci nelle Storie di Bologna all', anno 1300. e il Gatari-

<sup>(3)</sup> Vi ando a spese de' Fiorentini. La .

<sup>(4)</sup> Vedi sopra a pag. XV.

HXXXXX Ma a i priegbi della donna onesti e casti Seppe far st, che non vi lasciò cose Valuta d'un ronzino, e questo basti. S' io t' avelli a notar tutte le cofe , E quel the fe, e quel the gl' intervenne, Troppo flaresti al farne versi o prose. Ma pur ti vo' contar , come e' pervenne A Pifa trovando Meffer Benedetto , (1) Poi una nave trovar gli convenne . Fecefi poi la croce innanzi al petto, Montato in nave usci fuor della foce, (2) E giunse a Nizza, the parve un tragetto. Qui trovò il Sir di Bruya (3) si feroce, Che volea pur paffare in Lombardia, Se' Fiorentin gli avesser messo boce . Preso commiato quinci si partia, Ed in Savoia prese il suo viaggio, E trovò l'Aigua (4) bella in fulla via . Di questo luogo mando suo M- Saggio, Che 'l Conte di Savoia (5) gli concedesse

(1) Vedi fopra a pag. XXX.

Vna

<sup>(2)</sup> Fuor della foce del fiume Arno, parrebbe , ma il Gatari dice, che s' imbarcò a Livorne .

<sup>(3)</sup> Il Gatari dice il Signor di Boys.

<sup>(4)</sup> Vedi fopra a pag. XIX. (5) Bisogna che i nostri antichi pronunziassero d' una maniera le fillabe oia, che queste

Vna Lettera salva di passaggio.
Ora mi par, che 'l Conte commettesse
Al Cancellier, che non istasse panto,
Ma ciò che 'l fante vuol, così facesse.
Il samiglio saccente e proveduto
S' appresentò dinanzi al mio Francesco
Con quel Salvocondotto, ch' aviè auto.
Partissi allor tuito gagliardo e fresco,
Passò lo Savoian sanz' erro, e tosto
Tanto, ch' e' giunse in sal terren Todesco.
Giunto a Monigo senza dimoranza
S' appresentò al Daca di Baviera, (1)
Che 'l ricevette con dolce sembianza,
E segli onore assai e buona ciera.

CAP

formassero una sola sillaba, poiche qui il verso sarebbe ipermetro. Noi abbiamo simili esempi nel Petrarea, e in altri, antichi Poeti Toscani. Così sopra il verso A Pisa trovando Messer Bemedetto sarebbe suor di misura; ma sorse quegli antichi non promunziavano intero neppure il nome dissillabo di una Cirtà, come a Pisa Era Conte di Savoia in questo tempo Amedeo V. detto il Verde.

(1) Era il Duca Stefano .

### C'AP. VIIII.

Come è giunto in Baviera.

Ome la State a ricoglier del grano Sulla campagna con ogni fatica, Per fornirs la casa el buon villano; E fe tu guardi ancor ben la formica, La qual per trapassare oltra all' Inverno Si sforza torre il gran d'in sulla spica. Cost quefto Signor, cb' io ti dicerno Cerco la Magna, Savoia, e la Franza, Per farsi ben per fama el nome eterno. E se'l Ciel non strasvolge la bilanza Tu sentirai di lui tanta memoria, Che farà fuor della moderna ufanza. Ricordati di mettere in istoria. Che i suo' nemici volontari ancora Tenner costui per somma pace e gloria. Arrivato in Baviera el non dimora, Fu con quel Duca a ragionar con feco, De' facti Fiorentin parlando allora. Diffe il Duca , S' io fossi stato teco Per certo io t' averia fatto mezzane Di quella differenza , cb' avien meco . Intefo questo il Signor Padovano Comprese parte della suo intenzione,

Deliberd partirfi a mano a mano. Prefe commiato con dolce fermone, Di qui fe diparti, venne a Sasborgo, Monte Tauro, e Vilabi la masone. Pasio per Ramostorffo e Anteborgo Tanto la colpa (1), e giunse a Ravanizza, Per passare a Modrussa (2), amor Zanborgo Poffato questi luogbi il cammin drizza Per veder sel può gir in Schiavonia, E gratti poi la rogna a chi la pizza. Cavalco tanto per Arada e per via, Ched e' giunse a Modruffa, e con gran festa Fu riceuto con suo compagnia . Qui feppe una novella molto presta, Che'l tramutée dal capo alle piante. E chiamo Padovan, che non s'arresta. E lettere gli die non so dir quante, Ma molte furo, e par che gli dicesse. Che in ver Fiorenza fregaffe le piante.

E'l Padovano, a cui non incresse Di ben far, passò Friale, e'l Trevisano, All'acque sasse, e al terren si misse.

Giunto a Fiorenza trovò il Capitano Messer Giovanni Aguto (3), e sì gli diede Vna di quelle lettere in sua mavo.

Al

<sup>(1)</sup> Vedi fopra a pag. XXXII.

<sup>(2)</sup> Forse dee leggersi : Tentò la Pelpa ec.

<sup>(3)</sup> Vedi fopra a pag. XXXVII.

#### XXXXVI

Al Prior l'altra come si richiede,

A Messer Carlo (1), e a Messer Lucbino (2),

E al Conte (3) da Carrara qui prociede.

Parlando poi con alcan Cittadino
Si consorto, che un Niccolò disse,

La tregua fatta non vale un lupino. (4)

Ora mi par, che'l mio Franceso scrisse

La risposta del Duca di Baviera,
Sicch' a' Fiorentin piacque che venisse.

Partissi Paduan in tal maniera,
Che in Bologna si trovóe, e presto

El fatto raccontò tome stato era.

E gli Anziani sì gli disser questo:
Di pure al tuo Signor, the sia valente,

(1) Vedi fopra a pag. XXXVII.

(2) Questo Messer Carlo è il figliuolo di Bernabò Visconti, che era al servizio de' Fiorentini, siccome era il fratello Messer Lucbino Novello Visconti Gherardacci Istor. di Bologua Lib. XXVI. anno 1300.

(3) Vedi fopra a pag. XXXVIII. Il Conte da Carrara aveva centofessanta Lance di servizio de' Bologness, come serve il Gherar-

dacci nella Storia di Bologna.

(4) La tregua è la pace e lega fatta in questo contrattempo tra il Conte di Virtù, e le Repubbliche di Firenze e di Bologna: questa fu fatta dal Conte con molto ingano.

Nè curi della tregua un fragil cesto. E Paduan intefe il convenente,

Prese commiuto, e passo per Ferrara,

Ed a Vinegia poi subitamente .

Paffato il Saffo poi giunfe a Margara, Treviso, el Friullo, tanto ch'è gionto Dov' era il mio Francesco da Carrara.

Arrivato coffui , com' io ti conto, Dinanzi al suo Signor, ciò ch' aviè fatto E detto gli narrò di punto in ponto.

Ora mi par la lega (1) in questo tratto,

Diliberò mandare ambasceria. Per trattare in Baviera qualche patto.

Poi che gli Ambafciador fur meffi in via, Tolfono un Messo assai sufficiente, (2)

Perchè gir ne dovia in Schiavonia: E felli una imbafciata così a mente,

Dove trovasse il Signor da Carrara, Dir che in Baviera vada prestamente E la mattina quando il giorno schiara

Partiffi, el Cancellier fenza far motto, E il suo viaggio prese verso Giara. (3) Giunto, a Modrassa ritrovò di botto

El mio Francesco, e disseli Signure.

<sup>(1)</sup> Cioè la lega de' Fiorentini e Bolognesi.

<sup>(2)</sup> Pietro Guazalotti Fiorentino .

<sup>(1)</sup> Cioè Zara, in Latino ladera, Metropoli della Liburnia .

XXXXVIII

Presto in Baviera fia vostro redotto. Qui troverete i nostri Ambasciadore, E que' de' Bolognest di brigata, Fate che fiate buono amezzatore : Poi fi parti fattogli l' ambasciata.

#### C A P. Х.

Come il Conte (1) andò in Baviera.

Ome colui, the pel crudo rigoglio
Del mare ha perso ogni mercatanzia, E rimaso soletto in Sullo scoglio. O ver quel, ch'è subato in qualche via, O pericol di mare, o malandrini, Che altro , che scattarfi , non defia ; Cost il mie figlio tra quelti confini Si diparti da quelle genti Schiave, Per accordare il Duca, e i Fiorentini, Ben debbi immaginar, se gli fu grave Salire or questa, or quell' altra montagna, E camminar tra quelle gente prave . E cost il Cancellier corfe in la Magna, E trovò l' ambasciata da Fiorenza, E

<sup>(1)</sup> Sembra dover dire Meffer Francesco Novello . E' errore del Copista, o di chi ha fatto gli argomenti.

XXXXIX E quella di Bologna in suo compagna. E trovò el Duca, ch' era in differenza Gon lor di quattro mila fiorin d' oro, Effendo il mio Francesco alla prefenza. E perchè fosse concordia in fra loro Se obrigo al termin di fei mefi Pagar lo resto, e più non fe dimoro. E dipartiffe fuor di que' paefi, E venne ad Ala (1), e qui trovò gran Armata di corazza, e d' altri arnefi . Dubitosse costui, subitamente Strinse el caval pungendolo di sprone, Paffando un' acqua era li di prefente. Se tu sapessi a che condizione Coftui fi miffe poi in nel tornare, Sarieti grave metterlo in fermone . In punto fue dover pericolare, Perchè l' acqua corrente el menò giuso Più ch' un balefiro non potria portare . Poi come piacque a Dio fi levò suso, E la via prese verso Largomastro, Vestito a pellegrin, ficcome era ufo. E dappoi che fu giunto al detto caffro

Fu riceuto da quel Castellano Col vifo chiar che parea d'alabaftro .

<sup>(1)</sup> Sembra effere Ala d' Inspruch Città posta full' Eno .

la di Francesco il Vecchio.
(2) Questo è nominato spesso da Andrea Ga-

An.

<sup>(1)</sup> Altrimenti Ottemburg, il di cui Conte era marito di Madonna Lieta da Carrara forel-

<sup>(3)</sup> Sembra effere quel Meffer Ruberto Solipingher, di cui parla il Gatari, fatto Marefealco di Campo.

<sup>(4)</sup> Il Conte Giovanni fratello del Conte Seefano avez affediata Madonna Caterina nel Caftello di Modrufa.

Ancor quanto gli piacque la novella
Di Paduan dicendo, I Cittadini
Spettan, che voi paffiate la Brentella;
E come fi parti di que confini
Paduan per andare a provedere
Di non pagar molte milia fiorini.
Come fa giunto là volfe vedere
Di parlare a Signori, e diffe cofe,
Ch' a tutti quanti fu di gran piacere.

Ch' a tutti quanti fu di gran piacere. E come un di que' Graudi, che rifpunfe: S'et tuo Signor corre in fal Padovano. Net termine, che 't tuo parlar compunfe, El tuo Signor arà promesso in vano.

D'esser ara promesso in vous of D'esser ara promesso al Duca di Baviera, Pur quanto vaglia un seldo Mantovano. E come Paduan con fresca cera. Si trasse un Breve, che portava in seno, Dicendo loro il modo e la manera.

E che al Signor bisogna per lo meno Diecimilia fiorin per assoldare Gente per cavalcar sul suo terreno.

E que' Signor cominciaro a partare: Non star più, che' danar ti sten contate Giunto a Vinegia senza dimorare.

E' si paret, venne a Pazzin Donasi, E si gli disse, che gli bisognava Lettere per diccimilia Ducati.

Ancor come Pazzin il gliel trovava,

E dalla donne s' ando a commistare,

Example 11 Expense of the second of the seco

### C A P, XI.

Come tolse i danari, e su sentito per Iacomello Malabarba. E il Signore è con suo gente in sul Trevigiano. Vltimamente gli venne un' ambasciata fatta per parte de'nostri Fiorentini Ambasciadori, (1) i quali erano in Verona.

Val chi Jeguía (2) per caverne e per selvê
Fuggendo andava l' ira del nimico
Scando di compognia era fiere belve.
In fin che Scipion suo vero amico
Pasiò in Ispagna, e fece di gran prove,
E se sì che povero e mendico (3).

Per

mendico .

<sup>(1)</sup> Quindi si conosce, che almeno il Copista, o chi ha fatto gli argomenti a questi Capitoli, era Fiorentino.

<sup>(2)</sup> Forse, sen gia.
(3) Forse dee dire: E fe sicure il povero e

TITE Per finil modo il mio figliuol fi muove Con intenzion tornare al suo paese, E discacciar gli suo' nemici altrove. Torniam a Padovan savio e cortese, Poi che si fu partito da Ravenna, Passando per li Porti del Marchese . (1) Appena Saperia Scriver con penna La fatica, ch' egli ebbe a uscir fuora, Pure a Vinegia fe voltar l'antenna. Giunto in Vinegia senza far dimora Appresentò la suo Lettera a quello, Che 'l pagamento fe 'n manco d' un' ora. Benche 'l giucasse assai sotto 'l mantello; Ne si coperto far (2), che nol sentiffe El traditor di Milan Jacomello. El qual subitamente a Padua scriffe El fatto tutto, e come alla Tiffana Parea che Paduan diritto giffe . Coloro eleffer una gente villana, Quattordici cavalli e una guida, Che gli meni ver la parte Furlana Chi di voi truova Paduan, l'ancida, Rubandogli i danari, e poi infra loro

Rubandogli i danari, e poi infra loro Questa moneta si parta e divida . Tanta allegrezza corse infra costoro D 3 Seu-

<sup>(1)</sup> Il Marchefe d' Efte Alberto . (2) Forfe: Non si coperto fe.

Per opviar del tradimento il male.
Contento Liberal per questo tracto
Ritornò indietro, e disse l'ambasciata,
Poco guadagnerem di tal baratto.
Percb' egli apparecchiava una brigata

Di pid di cinquanta uomin a cavallo.

Per fargli compagnia dove gli ageata.

Partirfi tutti fenza far più Rallo.

E prefan verso Padova la via

Ve-

<sup>(1)</sup> Questo è forse Liberale da Camponimpiero fratello di Giovanni Callegare.

Vedendo il lor pensier tornare in fallo. E Paduan , che altro non defia , Se non d' andar sicuro al suo Signore, Conobbe Adamo, che per lui venia, El quale riceve con sommo onore, Partiffi co' danari , e dall' albergo

Colla brigata, che l' ama di core . E cavalcando verso Gulinbergo

Colla sua fida e leal compagnia, Armati di corazza e buono sbergo.

Giunto al castello in fulla mastra via Trovovvi il suo Signor con tanta festa; Che lingua umana contar nol potria.

Qui ogni cosa gli fe manifesta; Non effer tenuto al Duca di Baviera, S' ell' a suo cavalcar non fosse presta.

Costui fece Spiegar la suo bandiera, E prestamente venne al Castelluccio, Con forse cento lance in una sibiera. Poi venne a Valvason senza al un cruzzo,

Qui fi ferme era piede ed a cavallo Trecento lance ognan con l'elmo aguzzo.

A Trediam diffeno fenza fallo; E venne tra Secille e Conigliano, Alberga quella notte a far suo stallo.

E poi discese quivi giù nel piano Sepra la Piave, e passo l'altro giorno In ful Campardo fopra il Trevifano.

E Stando que questo Signore adorno

LV1

Elbe da' Fiorentini an' Ambassiata,
Che si dovesse ben guardar d' intorno.
Che 'l Conte avea ricolto grande armata,
Ben ottocento lance per scontrario,
Sicche guardasse ben la sua brigata,
Che 'l Conte era disposto di pigliario.

## C A P. XII.

Come parti da Trivifana.

L fier lion vedendo il cacciatore, Coi sani a mano in mezza la foresta, Si ribatte la coda, trito il core . Poi fi dirizza coll'alzata tefta, E nota, e sguarta chi gli vien da presso Con tal furia, che par dal ciel tempesta. Cotal fi fece el mio Francesco adesso Vedendo l'ambafciata Fiorentina; Innanzi a tutti gli altri fi fu messo . Ei fuo compagni', e con tanta raina, Gridando tutti infieme a una voce, .... Che pareva d' Inferno la fucina; E feffi it fanto fegno della croce, Sendo a caval colla fua compagnia A. Settimo n' andò presto e veloce .....? El primo innanzi agli altri, che'l feguia, Meffer Michele , il buon meffer Ricciardo , 3 MefMesser Febus, a Morando da Purcia, (1) Niccolò da Stranfoldo, e il buon Gberardo, Messer Currado, il Dorde di Guascogna, Tutti parciti già di sul Campardo.

E'l Manifialco ancor fenza menzogna, Gilio da Cividale col fuo figlio, El quale è vero amico alla bifogna.

E Francesco, e. Andrea, che pare un giglio, Matteo, Bartolommeo, quattro frategli, Con l'almo fermi a ogni gran periglio.

Denon da Sorvignan (2) fu ancor di quegli Gridando, sed e' fosser mille lanze, Disposti siam di combatter con egli.

E'l mio Francesco con buone speranze Chiamo Sozzo trombetta, e sì gli disse, Che gisse a Padoa senza dimoranze.

E prima che da Padua si partisse Dissidasse Luchino il Capitano (3), Ed anche per sua parte gli dicisse,

Che

<sup>(1)</sup> Di questi si è parlato sopra a pag. XXXIII. XXXIV. È qui da notassi, che questi terzo verso sarebbe ipermetro, ma bisogna che gli antichi pronunziassero anche rotto Moran, per Morando. Il medesimo si dice di simil verso alla detta pag. XXXIV.

<sup>(2)</sup> Andrea Gasari ha Autonio da Savorgnano. (3) Messer Luchino Rusca uno de Rettori pel Visconte.

Che doman lo Signor mio Padovano Si vuol venire in cafa fuo a defnare . L'ambasciata su fatta a mano a mano. Meffer Spinetta (1) gli prese a parlare,

E diffe : Di così a meffer Francesco, Che la corte non flà com' a lui pare.

E dilli, sel vorrà fare al bedesco, Quà dentre è tanta gente Taliana, E non ci è alcun Franzese, nè Te-

desco.

Partissi Sozzo, e su per la via piana Porto quell' ambasciata al suo Signore, Ch' era già intr'una villa Padovana.

E'l Maniscako uomo di gran valore, E Tommaso dal Fuoco, e Paduano, El passo da Rustiga mando a tore.

E costui che non spende il tempo in vano Passò con Rier da Gronpo (2), e'l Tra-

polino. Infino a Campofanto allegro e sano. Questo fenti, alcun suo Cittadino

Vennono a vicitarlo allegramente, Recando vittuvaglia , pane , e vino .

<sup>(1)</sup> Meffer Spinetta Malatefla, fecondo Andrea Gatari .

<sup>(2)</sup> Piero da Grompo Padovano, che insieme col Priore Trapolino, e Rigo, venne a trovare Francesco Novello .

Que' da Seignan (1) non essetter niente Sentendo la venuta del Signore, E'l borgo prese, e'l castel di presente.

E quelli da Mezzan con gran furore Si tolfer le bastie, e poco stando, El castel prese con molto romore.

El castel prese con molto romore. E così in questo modo dimorando,

La fortuna contraria fin questa ora Appoco appoco andava prosperando.

E mando Rigo Trapolino aucora A Vigo d'Argier a tagliare il ponte, Poi in verso Padua cavalto in buon ora-

E cavalcando con allegra fronte Venne all'Arzella presso alla fiumana, Che nol sentì le guardie del Visconte.

E stando voi costui in cal maniera Si fe chiamar li quattro Cittadini, Che lo seccato tagliar dovien la fera

E questi tristi, miferi, e capini, Che negli alberghi fan le gran promesse E gli fatti fon cal, com fantolini.

E detto questo, poi par che si messe El bacinetto in testa, e di presente Ai suo compagni mostra che 'l dicesse: Che farem noi? farem romor niente?

(1) Il Gaturi ha Stram, che è luogo e fortezza del Padovano. Sonerem noi, o natchere, o trombette?
O entrerem pur dentro chetamente?
Messer Mithel wedendos alle strette,
Con signo del sonare ogni stormento,
E viva il carro: dentro ognan si mette.
Al Signor piacque sì quest' argomento,
Allor grido Cavalier Sans' Antonio,
E viva il carro: con grande ardimento
Passar la fossa come sosse un sonio.

# C A P. XIII.

Come giunse 'l popolo.

L'Aquila già partita dal suo nido
Per prender l'esca, come è suo natura,
Conosce i suo figliuoli al primo grido.
Se cagion nasce, onde egli abbian paura,
Lascia la preda, e va con l'occhio sbarro,
Non curando di parza, o di passura.
Cost que Cittadin, com' io ti narro,
Corsono udendo la voce, che disse,
Cavalier Santo Antonio, e viva il carro.
Entrato dentro parve, che venisse
Quel Giesà Cristo col ramo d'ulivo,
Tanta allegrezza parve che sentisse.
Non su verun, che si mostrasse schivo,

LXT Ma pronti tutti con tal maravia, (1) Che'l mio parlar vorria color più vivo. Coffui corfe alla porta di Porzia, La voce vola fuor per la cittade . Lo Signor nostro è quì, ciascan bisbia. Giunse alla porta della Trinitade, E gittolla per terra, allor la voce Discorse fuor per tutte le contrade . Ne vi fu alcun nemico sì feroce Vedendo il cafo gli era intervenuto, Che non faceffe delle braccia croce. E'l mia Francesco sempre proveduto Andò alla Chiefa a vicitar quel Santo, Col qual nome all' entrare era venuto. E'l figlinol mio vid' io divoto tanto Innanzi all' arca del Beato Antonio, Che la bagno di lagrime, e di pianto. Partiffi poi questo Signore idonio, Perchè di fuori era un sì gran gridare, Ch' el ciel ne fia di cià ver testimonio . Gridavan tutti , Egli fe vuole andare , E il muro romper della Beccheria, Onde il Signer non volfe dimorare. Ma rivoltato a un , che pur dicia , Andemo andemo, e preful per lo braccio,

<sup>(1)</sup> Il gli tra due vocali talor si toglie, come Fio per Figlio. Quello che noi diciamo pigliore, i Greci dicono πιζν.

LXII Diffe, vien meco, e fammi compagnia. Cost fi dipartir prefio, ed avaccio, E venne al mur non penfando trovare Alcun, ibe gli doveffe dare impaccio. Ma que' di fopra cominciaro a trare Con verrettoni , ed una pietra groffe Gittata fu dal mur, ficcome pare; Giunfe al Signor in fulla deftra coffa . Che a pericol fu mai (1) effer fano, Ond' ei fe diparel con grande angoffa . Costui per non gietare il tempo in vano Tornò al Santo, e vide in fulla piazza Uomeni affai del terren Padovano . E quil gli difs:r con allegra fazza, Signor, mandate un Podestà novello . Che drittamente a tutti ragion fazza , Perch' abbiam preso Pieve (2) col castello: Ringraziolli el mio Francesco affai , E fe ciò ch' a tor piacque el Signor bello . In questo tempo , ficcome adirai . Due Cittadin st fi calar del muro , E differo al Signor con chiari rai; Ched' ei dovesse flar fermo e ficuro, Perocchè gli era fermo quel s' ba a fare,

E

Purche fiate al portel, cost vi giuro .

<sup>(1)</sup> Ecco qui il mai negativo, in vece di non

<sup>(2)</sup> Cioè Pieve di Sacco.

E però quando udirete fonare A San Mattie (1), fi vada a' Rumitani, (2) E la campana fi faccia ritoccare. Qui co' vostri Tedeschi e Taliani Romper di fuori , e noi dall' altra parte , Arditamente menerem le mani. E detto questo intrambe fe disparte, E poi ch' ebber paffato la murada, Raccontò la novella a parte a parte. E ando cost fino alla mattinada, In cafa del buon Niccol di Pazzino Si fe raccolta della gran brigada. Questo venne all'orecchie di Luchino, (3) E comandare fece a un trombetta, Che gli andaffe a parlare un pocattino . Prefo il meffaggio fu meffo in distretta, Poi tutti fe n'andarono al portello, E rovinarlo così in molta fretta. Non già curando di que' del castello, Ne meffer Ottobuon Terzo (4), a Lucbino, Nè meffere Spinetta (4) ti novello;

Cbe

<sup>(1)</sup> Credo che fi debba leggere A San Mut-

<sup>(2)</sup> Cioè a' Frati Agostiniani , per Eremitani . (3) Messer Lucbino Rusca, uno de' Rettori pel Conte di Virtù.

<sup>(4)</sup> Il Gatari fa menzione di Niccolo Terzo .

<sup>(5)</sup> Meffer Spinetta , del quale è fatta menzione fopra.

LXIV

Che non passasser tutti a lor dimino,
Allora et nom di costui da ciascuno
Corse volgar dal grande al piccolino.
Cost gridando tutti ad uno ad uno,
Chi, Viva il Signor, chi, Viva il carro,
Giunse alla piazza, e ricevè ciascuno.
E quest'è il propio ver, com'io ti garro.

## C A P. XIV.

Come affediò il Castello.

Vand' io me penso come costui vene
In una terra già cost disfatta,
Del buon Camillo antico mi sovviene.
Quando insteme la Gallica schiatta
Venne in Italia al buon popol Romano,
Come si legge, e se si gran baratta.
Preser la terra per monte e per piano,
Guastarla tutta, sin che'l mio Camillo
Ben 1a soccorse colla spada in mano.
Poi la riduste in istato tranquillo
Con gloriosa fama, e grande onore,
Siccome io trovo nel Tito Livio stilo. (1)

<sup>(1)</sup> Questo verso si potrebbe leggere: Siccom trov' io nel Tito Livio silo. Dalla rima silo si

Cost Francesco pur di gran valore. Ha ridutta la sua Città in tal ponto , Cb' ognun l' adora più, che per Signore . E poi che fu al suo palazzo gionto, E rinfrescato con sua compagnia, Al caftel fe n' ando, com' io ti conto . E dismonto colla gran baronia, El suo ricetto fe in Santa Zicilia, Come persona graziosa e pia. In questo luogo fe fetta e vigilia, Perchè il castello era sì ben fornito. D' uomini d'arme presso che tremilia. Vedendofi il Signore a tal partito El mando per lo Conte da Carrara. In arme Sperto , valente , e ardito ; E la venuta sua fu molto amara A' suo' nemici nel fearamucciare, Vendendo fuo derrata molto cara. S' io ti deveffi tutto raccontare,

Come messere V golotto Biancardo (1)

E
Ven-

si conosce, che la doppia I in Camillo e tranquillo era appena dall' Autore toccatanel pronunziare.

<sup>(1)</sup> Messer Vgolotto Biancardo era uno de Capitani del Conte di Virtù, il quale avendo dato il sacco a Verona, iera venuto per fare il simile a Padova. Si veda Andrea Gatari.

LXVI Venne al castello per volerlo aitare, E come el fu el suo soccorso tardo, Sarebbe troppo lungo el mio parlare, Però oltrepassiam senza riguardo; Che non possendo costui rimediare, Portà tutti i figlinol' di que' ribelli, Che falfamente volfer configliare; Ancor fe le bombarde, e' manganelli, E ricontar doveffi ogni edifizio , Troppo faresti a feriver tutti quelli; S' io ti dovesse dir quanta supplizio Portò costui, ma sempre fermo e forte In liberare il suo paterno ospizio; S' io ti doveffi dir le cofe torte, Che riceve costui per suo fidanze, Troppo Stariensi a scriver chiare e scarte. Se tu doveffi feriver le funanze Del Bavaro, il Conte de Davino, (1) Che fur dumila cinquecento lanze . Per farti breve amai questa latino,

El Duca e tutta la su'altra gente Erano andati via al lor camino.

E'I

<sup>(1)</sup> Credo che si debba leggere Conte Aldoino Nipote del Duca di Baviera, mandato da lui innanzi in Italia con 600, cavalli. Il Duca poi di Baviera venne con 6000. cavalli, e entrò in Padova il di primo di Luglio. Andrea Gatari.

E'l mie Francesco sta pur francamente Avendo sempremai suo cor disposto Verso di Cristo Padre onnipotente . Prefe il castello a' fedici d' Agosto, (1) E fuor sutta mando la gente d' arme, Ch' avien bifogno di lesso, e d'arrosto. Ora mi piace un po' di ripofarme, Perch' a valere scriver l' allegrezza , .. Mestiere egli è, che d'allegrezza t'arme . La prima e principal, che più s' apprezza, Fu all' entrar d' un Cavalier novelle , Che tutta la Città gli fa carezza. Qui era giovinetti e damigelle Andar cantando con ghirlande in testa, Donne con volti dilicate e belle . Dut era tanta glaria e tanta festa, Che poi che la Città fu edificata Non fenti tanta pace, quant' è questa. Antor tutta la firada era adornata D'erbe, e di fiori , e di tanti diletti ; Ma lungo dire incresce alla fiata. Quivi era donne con gentili aspetti, Quivi gli antichi padri, e' lor figlinoli, Vedove, figlie, e figliuol pargoletti . Quivi era ogn' allegrezza, che su vuoli, Le Chiese piene e di lalde, e di festa,

<sup>(1)</sup> Il Gatari dice, che fu preso il di ventifette d' Agosto.

LXVIII E balli e canti per giardini e broli.

Costui in tanti pericoli e tempesta, In mare, ed in assai luogbi terreni,

Tornando in cosa sua senza molesta; Non con tossico già, nè con veleni,

Non con ingani, non con tradimenti, Co'i quai molt' altri son coperti e pieni; Ma virilmente, e con vivi argomenti,

Ma virilmente, e con vivi argomenti,
Con tal prudenza, che al huon Marcello,
Basterien di costui tanti ardimenti.
Deb dimmi qual triunso sarie quello,
Che non dovesse triunsar costui,

Che non averse rruntar tostus, Che i Roman per pigliare un castello, Promisser già il Consolato altrui.

## CAP. XV.

Come poi preso il Castello si prese il Polessene de Roigo.

Oval è colui che fiede ancora a mensa, Che non è pranso ancor tanto che basti, E d'altra cibo si provede e pensa;
Così con gli occhi vergognosi e casti
Vidi la donna mia parlare e dire:
I' son pur ferma a dir tanto che basti.
E quando tu verrai a proferire
Ne' versi tuoi sa di scriver, sì chiaro,

LXIX Che 'nteft fien da chi volesse udire. Ed io: Scrivere el ver m' è molto caro. Acciò che non venissi a trasandare In modo tal, che mi foffe difcaro. E quella pur dirieto al fuo parlare Mi diffe, Intendi, e poi risponderai, E non t'incresca troppo l'ascoltare. E guarda ben , che non t' avegna mai , Che Au odi parlare un tuo maggiore, Che non gli rompa il dir, come tu fai: Or ritorniam pur al nostro Signore, Che'n vita, gioia, festa, e lieto canto Vede la suo Città piena d' amore. Compiuto el giuoco , e ripofato alquanto , Quel Poleffen, che guarda el fuo confino, Ricerco con suo gente in ogni canto. El primo affalto , el fuo primo cammino, Fu alla Badia, e con una battaglia La prese el mio Signore al suo dimino: Fornito qui fi miffe alla sbaraglia, E cavalco diritto a Londenara . Non curando que' dentro una medaglia:

In poca d' ora li fe costar cara La buona volontà, e'l fenno ancora Del suo Signore Alberto da Ferrara. (1)

<sup>(</sup>i) Alberto d' Efte Marchese di Ferrara , che era era flato fuo contrario .

Prese la terra senza sar dimora, E voltosi alla rocca del costello Con suo bombarde la percugia e sora.

El Castellano aprendogli il portello Per vedersi condotto a 31 mai passo, Onde 'l Signor v' entrò col suo pennello.

Poi dimandò di Niccolò del Basso, E quei gli disse, Egli è in fondo di torre, E quivi sta com' nom misero e tasso.

El Signor disse, Tosto vallo a sorre, E menal su, ched io il vo' liberare, Dappoi ch'altri non c'è, che lo soccorre.

E con suo man lo volse disferrare: Or pensa quanto costui gli è tenuto; E tu Scrittor notal, com a te pare.

E poi che fu da tutti ricento Per Signor del Polessen de Roigo, Torno con festa d'ond era venuto.

Cost al Marchele, ch' era suo nemigo, Gli convenne dar volta a mal suo grado, Entrare in lega, e diventar suo amigo.

E propiamente, com' io t' bo contado, Qu-ste gran cose mettile in iscritto, Cb' ancor tra' miei sarai tenuto a grado.

E poi che ell'ebbe hen parlato e deto, Dinanzi a' piedi suoi m' inginocchiai, Sendo di lei d'amor punto e trassitto; E poi divotamente la pregai,

Che del suo nome ella mi fesse degno,

E quella mi rifpofe, tu'l faprai. Ma se tu ben riguardi quel , che tegno Nella finifira , e nella dritta mano , Che Providenza propia è il mie contegno. E ancora vo', che non ti paia Arano, S' io parlo di coffui, perocchè degno Mi par più che alcun mio Taliano; (1) Che se tu guardi egli ba passato il segno: Coftui prudente, temperato, e forte, Coftante, febivo, e con giuffo difdegno. Le mie parole omai faranno corte, Peroccbè questa tela è quafi ordita, Siccbe a te omai tocca la forte, E far la rima tua tanto pulita, E tanto chiara, che ciafcun la 'ntenda, Che se l' è scura, tanto è men gradita; E se vien mai , che la tua man fi stenda Scrivere alcun , che fia degno d' onore , Che questo mio tra gli altri metta e prenda; E se tu guardi el magnanimo core, E le sue opre: mai ti fie fatica

Fer-

E 4

Porlo tra gli altri di sommo valore; E se fortuna gli è stata nemica,

<sup>(1)</sup> I nostri Antichi dicevano Talia, e Taliano. rotti, per Italia, e Italiano. Alcuni de' nostri contadini l'usano ancora. Sopra vi sono altri esempli; siccome la Magua, in vece d'Alemagua.

LXXII

Ferma tredenza tien, the gli fie antora Benigna madre, e cordiale amita; E se'l tempo talora fi fiolora, Non tema flato di fuo Signoria, Che chiaro e bello fia qual l'aurora; E detto questo, ella disparse via.

Deo gratias, amen.

Finito l'operetta fatta per Messer Francesco Novello di Messer Francesco da Carrara, e come ritornò in casa sua adi 16. d'Agosto 1390.

## MONVMENTA

## QVAE PRAECEDENTIS POEMATIS

TILVSTRATIONI INSERVIRE POSSVNT.

Epistolae Florentinorum, aliorumque, ex Codice Riccardiano MS, notato III. in Plureo M, ordine secundo, descriptae.

Copia Literarum transmissarum Communi Florentinorum per Comitem Virtutum



Agnifici fratres & amici cariffimi. Ne tantum bonum, quantum, annuente Deo, adlaturum est tantopere firmatum nuper ligae (1) foedus, pravis violetur fuggestionibus,

prout eleganter innuunt amicabiles & adfectuosae litterae vestrae, summo hinc inde studio providendum esse, faremur. Sed qui-

<sup>(1)</sup> Ad hoc foedus respicit Poeta superius pag. XXXXVI.

quicumque alii serventur modi possibiles, quibus mutua dilectio, & cordialis amicitia, dietim fortius convalescat, & fignanter tis, dietim fortius convaleicar, & tignanter illud inter cetera genus remedii, quod ver firae recitant literae, quodque nos pluries vobis propofuisse recolimus; commendamus, videlicer, quod vos nobis, & nos vobis, quaecumque scandalosa suggesta sucrunt, alterna vicissitudine confessim sine aliqua palliatione propalemus. Quem qui-dem modum hacenus per nos multoties fer-vatum, ut nostis, sumus libenter in poste-rum servaturi. Et quia casus iam exigir, incipiemus non sine admiratione & displi-centia magna, pro observantia indicti ordicentia magna, pro observantia indicti ordinis, vobis deregere, quae non contra statum, sed contra ipsam personam nostram machinari sentimus. Nuper siquidem non ab una solum side digna parte percepimus, quod per hoc tempus in Civitate vestra, quorum consilia Deus vertar in melius, magna ventilatum fuit indagine, & aliquibus specialiter commissum, ut omnia tentarentur, quibus subita & improvisa nece, clamdessinis tensis insidis, nulla in hoc mensurata expensa, nos vitali spiritu privaremur. Ob quam causam circumspicere & securitatem nostrae personae praevidere coacoacti deliberavimus, inviti tamen, nec fine magno terrarum nostrarum difpendio, quod quicumque fint de terris veftris habitantes fub noftto dominio debeant intra competentem terminum, venditis pro libito bouis fuis, ad partes alias se transferre. Idemque faciant illi Bonionenses, qui in terris noffris praesentialiter moram trahunt: Non quia tale quid inter confilia bonorum putamus fuille traftatum, fed quia; cum fequaces veftri fint, non aliter machinationum talium, quae nimia unquam prudentia nequeunt, subspicionis materiae tollerentur. Maluimus enim, quod ex nostro ter-ritorio bene agniti, & quod a remotis no-firi sint amici, quam quod unius persidis, vel plurium, qui in aliquibus deprehen-derentur insidiis, ad exasperandum contra reliquos nos possit vel debeat incitare : tantamque de prudentia vestra opinionem habemus, quod prudenter ad observandum fine fictionibus amicitiae cultum, licet aliquantifper prima confideratione dura videquantur, non modo utilia censebitis, sed quodammodo opportuna. Est tamen inten-tionis nostrae, quod mercantiae per nostra territoria solutis dariis possint hinc inde conduci, fed fi conductores aliunde fuerint, quam de terris vestris vel Communitatis RoLXXVI

Bononise, summe nobis placebit respectibus supradictis, praesertim cum ex ipsorum conversatione per terras nostras non possit nisi scandalum evenire; & sic enim subspiciones cessadum, & amicitia binc inde persecta durabit, ad cuius praeservationem offerimus dispositione reciproca nos voluntarios & constantes, oblationemque vestram libenter admittemus usuri in cunctis nostris opportunitatibus & Communitatis vestrae favoribus; habiturique gratissimum, ut in quibuscumque emergentibus casibus vestris, nos eadem indubitata considentia requiratis paratos ad quaeque conformia votis vestris. Datum Papiae die xxvi. Octobris 1389.

Galeaz Vicecomes, Comes Virtutum Mediolani &c. Imperialis Vicarius Generalis,

A tergo .

Magnificis Fratribus & amicis nostris carissimis Dominis Prioribus Artium & Vexillisero Iustitiae Populi &c.

### Comiti Virtutum .

M Agnifice & excelse Domine, Frater & amice carissime. Recepimus litteras excellentiae veftrae, quarum primafrons & externa conclusio nihil funt nife caritas, vestraeque dilectionis & amicitiae fervor & ardor. Vos etenim iuxta requifita noftra, non folum fufurronibus & perniciosis oblocutoribus praecidendum cense-tis auditum, sed omnibus modis possibilibus ducitis providendum ; quibus inter nos & vos mutua dilectio & cordialis amicitia:.) ut vestris utamur verbis, dietim ferventius coalescar. Vos demum ad hujus dilectionis perseverantiam offertis, intentione reciproca dispositum & constantem . Tandem vos declarantes, acceptatis oblationibus noftris, gratiffimum habiturum, quod in quibuscumque casibus notris vos indubirata: confidentia requiramus. Quibus verbis veftris nihil amicibilius, nihilque fraternius, vel excogitari potuit, vel proferri. Ouae fi ex animo & ex veris affectibus, ut tantum decet Dominum, dicta funt , quomodo poteft , aut debet , in mentem vestram . ad-

adicendere, quod sit ab utroque discrepans extremorum? Medium epistolae vestrae sonat, inter aliquos nostros cives, quorum, ut scribitis, consilia Deus vertat in melius, magna fuisse indagine ventilatum, & aliquibus in speciali commissium, ut omnia tentarentur, quibus fubita & improvisa nece, clandestinis insidiis, nullis in hoc mensuratis expensis, persona vestra vitali spiritu privaretur. Quamquam, ficut in prohibitione vestra post paucula continetur, nihiltale fentire vos dicatis inter bonorum confilia fuife tractatum. Et quia nihil adumbratum decet inter amicos effe . fublato: prorfus omni integumento confiliorum, omnique duplicitare repulsa, quidquid sentimus apertissime proloquemur. Haec igi-tur vestra verba sonant, inter nos publicoconfilio decretum fuiffe vitam veftram excinguere, clam immiffis percufforibus, aut veneno sceleratissime ministrato. O tempora ! o mores! Ergo potuit immensae vestrae prudentise persuseri, quod quum per Dei gratiam usque nunc aliquid offentionis inter vos & nos , nedum occurrerit , fed nec: dici valeat attentatum ; nos tamen contra vos, cum quo societarem, & fraternae colligationis foedus inivimus, tantum & tam. turpe feelus, quantum & quale numquam

dici potest conventurum etiam contra publicos hostes, aut immanem persidiam cogitaffe, violata fide, & obducto tanti criminis macula splendore nominis nostrae Reip. tam deteftabiliter ordinaffe. An gloriam , quam a maioribus nostris accepimus, qua super omnes populos inter cundos mundi-Principes observatores nostrae sidei celebramur , tam recentis foederis obliterara. memoria, imo violato tenore, tanta cum perfidia proderemus? Et quis unquam fuit nostri Communis clandestina operatione peremtus? Quis unquam dici potest sub no-: ftrae fidei promissione deceptus? Et Deum atque homines ad nostrae veritatis testimonium invocamus : quando dici potest nos bellum, omisso ferro, occultis machinationibus intulisse? Non funt hae Florentinorum, nec aliquorum populorum, artes ... Illi viderint, qui ministris talium scelerum abutuntur. Nos autem Romanum genus progenitorum nostrorum memores , qui Medicum, caput Pyrrhi Regis tunc hostis gravistimi pollicentem, ad Regem ex Senatus decreto vincum cum indicio remilerunt, ferro bella gerere didicimus, non veneno; & pro libertate nostra collatis si-gnis in campo, non venenis in thalamo, decertare. Deinde, quando dici poteft nos fine

fine juftiffima caufa bellum indixiffe , aut jam indictum per militares aftutias, quas Arategemata vocant , nisi iuste & omni cum honestate gestiste? Sed videmus, amantiffime frater, quod aemuli veftri Status & nostri, qui sub praetextu magnificationis vestrae, quaerunt ut sibi consulant excellentiam vestram & nos in praecipiti ponere, & se per communis ruinae turbinem exaltare; & posteaquam de primae subgestionis conatibus non subcessit, dicentibus ipsis, quod contra vos bellum gerere volebamus, nunc aliud ingefferunt, quae fraternitatem vestram a nobis modis omnibus alienent. Cum illis iuvat aliqualiter disceptare. Dicite nobis, o iniquirarum & fcandalorum auctores, fi de noftri magnifici fratris morte aut alterius cuiuspiam agitatum eft, quae funt proposita pro tanto periculo praemia? Qui sunt ad tantum per-ficiendum sacinus subornati? An Florentini? Et an nostrorum talis exhibetur facul-. tas, aut tam libera de praefato Domino copia, quod vel in personam eius gladium possibile sibi sit inicere, vel epulis suis venenum ad interitus efficaciam admifcere ? Non folent ifta, nec possunt, per extraneos, fed per familiares & domesticos perpetrari . Quae quum ita fint , an aliquem in falfae teitificationis mendacium induxiftis, qui for-

forfan impunitate donara ; sales guide de nobis, aut aliquo Florentino per calums niam mentiatur gialgitur ablit a nobis vel tanta malignitas y qua tam hotribilia cogiremus; veletanța dementia; qua tama impossibilia moliamur. Nunc ad Vestrama Excellentiam, cui fumme compatimun, rer deamus! Et cum certus elle pofficis cos nunquam etiam, contra quofcumque, quamvis : capitaliffimos inimicos, fimiles adidiss ioftruxiffe; cumque confiderate debearis eum tantae occultationes , & fecreenctantique fumptus, quae non possunt apud nos absque deliberatione multituditis ordinari. non effe congruencem practicam . & cont. mercium, populotum, in quibus renovautur quotidie magiftratus; cumque manifeltiflime videatis, talia perpetrantem non polle extrinfecus imprimio fed oportere intra perimendi familiam teperiri; & claziffime pareat nos femperofuille noffrae stidel / curiofilli mos : fervatores : at nune ex illius con cordiae ferie cunfos ab offenfigmibus per oos abstinentia fit promissa con-Rantiffime videt Weftra Dilectio dos punquem auctoritate reipublicae talialientaviffe ... Nec credimus raliquos cives moltros in adeonteprobum fendumidacos poquodaprivatimata-lia molicentur, il Bici quum sale facious ab--Dad

#### LXXXII

Aupefactis mentibus abhorreamus, siquid de hoc habetis indicii, placeat nobis cotum amiesbiliter aperire. Nam veritate reperta; eredite nobis, quicumque tantum nefas ausas sueste inquirere, non misore supplicio saceremus affici reum, quam si contra nostram rempublicam trastavisset. Et apuoniam eo deventum est, ut suspiciomis formidine decernatis, noftros cives, & Bononienles fratres noftros , veftris fimibus prohiberi, quamvis videamus, quod Sulpectione folum proditionis, & veneficli repellantur; inihilominus tamen quio-cquid ex inde senseritis, solummodo pro-bono concordiae, sicur scribitis, reputs-re-debemus, & non ob aliam causam or-dinari. Quamvis constet universo mundo Florentinos ubicumque permanferint, nunquam extitife scandalo, sed quieti; semperque atilitati, arque decori suisse tam publico, equam privato, ubicumque gentium elegentin incolatum; Prudentia tamen Vestra eonlideret , quam vera , quamque verilimilis caufa praetendarin; est cur eriam chuius prohibitionis edifto fubditi non fe-quacium 5: fed magnificorum nostrorum fratrum Bononiensium; involvantur. Do-- lemus eramen, quod qui nos moturos ar-ma contra Vestram Execllentiam mentie-· 2199 ban-

bantur, postquam ligae foedere fe in hoc conspexerint remansife mendaces, nuner in re tam derestabili penes vos invenerint audientiam , atque fidem .. Verumtamen firmiffime tenear Veftra Dilectio, nos contra flatum , aut personam veftram , nie hil penirus tentaturos, fed dispositos elle & amicitiam inter vos & gos, & ea quae promifimus, ampliffime, & efficacie ter observare. Nec a nobis, quidquid malevoli suggerant, aliquid scandalorum incipiet , cum inconcullo propoleto firmi limus amicitiam vestram colere, & Excellentiam Vestram cunctis honoribus celebrare .. Datum Elerentiae die V. Novembris xu. Ind. 1389.

Polt haecmlequieur Epiftola Florentinorum ad Venetos & Genuenies, qua illi de pace ab Joanne Galeatio turbata queruntur; feriptaque eft die XVI. No. yembris MCCOLXXXIX Hage excipit alia corumdem ad Bononienles data die vs. Decembris eluldem anni, fimilis argumen, ei; qua in fuum foedus cos erahune atque confirmant .: Deinde lequitur alia Epifola Comicis Viceutum ad Ftorentinos das ta die XVIII Novembris einfdem anni ; & Responsam quoddam Florentinorum ad Comitem Virtuium die xVI, exeratum. Pos F 2 Epi-Bun 3

LXXXIV

Bpistolam diversi argumenti Pontisici Romano a Florentinis scriptam, consequitur alia eorumdem ad Dominum Cortonensemi Garelum Cafalium data die xv. Ianuarii anni MCCCIXC. aliaque eorumdem ad Franciae Regem, scripta die xv. eiusdem mensis; post quam exstant litterae ad Petrum Gambacurtum Pisarum Dominum, quae ita habent.

-di Domino Petro de Gambacurtis.

mon to very distribution of the state of the M Agnifice Miles, Amice cariffime. Sci-mus, negare nec volumus, nec de-bemus, Nobilitatem Vestram tam diligenrer, quam fideliter, laboraffe, ut omnia. quae turbare poffent pacem publicam; focderaque, cuncia de medio tollerentur . Prohoe enim nec-vobilmet conera actatis & valetudinis veffrae conditionem , nec etiam veltro-filio, pepercifis . Pro hoc non mediocri fumpeu veftros exercuiftis crebris millionibus Oratores . Et eodem modo, Deum , & vos bipfos operationum veftrarum confeios acceftamur ) nos femper invenifis & dispositos & proclives ad omnia quae fecuritatem , & pacem fram Tufciae 1 2 quam

quam torius Italiae, concernebant . Et f forfan visi sumus super aliquibus non ica prompei, sieur vestra aliquando affectio deposcebat, hoe solum ex illo processie quia ex sune; ficut praediximus, videbamus, quid erat ex illis pactionibus fecue surum . Verumtamen poliquam confens fimus, non credimus nos, aut noltros, in observatione foederum, & rerum ; quas promifimus, defuiffe. Nee potelt dici per nos complementum corum, quae tanta cum diligentia quaesivistis, in aliquo remanere. Be ex nunc ad hoc idem nos offerimus dispositione gratifima praepatasos. Velit autem, Veftra Dilectio, fi forfan apud alios vos contigerit excufare talem feriem fatti depromere, quod-de bona intentione nostra nemo valeat dubie tate : Cererum oblationes vestras amicabiles, & perfectas, laetis animis acceptamus & pro ipfis Nobilitati Veftrae ipleniffima referimus impendia gratiarum, parati pro vobis, & vestris pro beneplacitis versa vi-ce. Datum Florentiae die XXVIII. III muarit xIII. Ind. 1389.

Deinde exflat Epistola ad Manfredum de Claramonte scripta die secunda Februarii eiuschem anni, quam consequinent Litterag aliae ad, Petrum Gambacurteim de F 2 comi-

#### I/XXXVI

Comite Virtutum agentes die vitt eiufdem menfis exarate. Hs fuccedit Epiftola ad Papam , qua ei Frattem Marcum, de Mons tefulco commendant, data die insequenti , cui : fuccedunt Epiftolse vencielvese ad Venetos, Genuenles, Lucenles, & alios, bellum cum Comice Virtutum tra-Rantes , die XII., Februarii feriptse . , Dein occurrie Epifiola ad Regem Francorum fuper Abbate Frattum & Infirmorum Beaei Antonii Viennensis eadem die exaraea, eui fubnedieur tertia Epiftola ad Pegram Gambacuttium data die XIII. Fen bruarii : & Epiftola ad Camerarios Artium Civitatis Berusii scripta die xxv 11 Februa+ sii; ac deinde fequieur Epiftola Perulino. sum data die MI. Februarii , reni Commu+ ne Florentiae die xxv.: einsdem mensis responder Postea quarta Epistola ad Pes grum Gambacurtium lublequifur ; quae die pv. Martii eiuldem anni leripta eft ; & die xxvi. ciuldem menfis exarata eft Epis Atola ad Veneros, quae deinde Succedit. Meine occurrir Bpiftola ad Canolum & Pana dolfum de Malateftis idie & Aprilis anni mccexe. Andibione refriadecima feripra ; ac deindo fune Litterad Seneufia bus feripeae die infequenti . Sedudie XVIII einfelem menfie feripta eft alia Epiffola m. (1 3 quam

quam Comes Virtutum Plorentinis ferie bit; cui respondent Florentini die secunda Maii eiusdem anni . Die sequenti feribunt Florentini Bononiensibus, & die xxt-Comiti Arminiaci; die autem XXVIII Genuenfibus; quamquam die XIII. einfdem menfis Italicis omnibus feriplerane infer quentem Epiftolam.

## Italicis .

Andem conceptum virus vipera complevit evomere . Tamdem , Fratres &c Amici cariffimi , serpens ille Ligusticus ex infidiis & lacebris exiens, fuum non potuie propositum occultare. Nunc patet, quod haftenus fuis blanditiis instruebat . Nunc manifeste conspicitur, quod intendat. Aper sum est illud ingens secretum, quo Comes ille Virsutum, fi fallere, si violare promits, fe tyrannidem in cunchis appetere, virtus est, apertum est, inquimus, illud iogens sub hye pocrifi miranda fecretum ; quo patruum ce focerum, quoque fratres & omoem fuam nes ceffitudinem decipiens cepit , ambiens depos fuit, & faeviens interemit . Nam quamvis in valio Domini Veronenlis, quem pacifice interpolitis fabulationibus distranit, & hosti fuo F4

pre-

#### LXXXVIII

praebuie fatigandum, eius animum potuit clariffime demonstrare. Quia tamen Veronend fis Civiras opportunitate quadam ficus fuis filibus imminebac, poruit haec aggreffio ro-Jerari ! Potpit & iam impeticio Domini Pad duani . quem decepit foederibus, occupata Civitate Vicentiae, quae fibi de victoriae praemio debebatur, fi in fna potentia dimite teretur, habuisse verosimiliter formidare, potuit, efto, corruptis tyrannorum moribus fupporeari. Quid autem fibi nobiscum negotii eft . Quid habet a nobis expetere, quid poterat aut debebat à Communis nostri potentia formidare : Nos popularis Civicas, foli dedita mercaturar, fed quod ipfe tamquam. rem immaniffsmam dereftatur libera, & non fotum domi libertatis cultrix, fed eriams extra noftros terminos confervatrix; ut nobis & necessarium & constitutum fit pacem quaerere, in qua fola possimus libertaris dulcedinem confervare. Nos fine ulla conium-Rione: finitimi ; nec aliquarum offenfionum iniuriis tonitimur ! Nos capto per recondis eam proditionem Domino Berinabove fecum ligam contraximus, quami qualiter observal vimus nolumus replicare Nos in Domini Veronensis copressione, ne fibi, neve Domino Paduano displiceremus cum facile possemus occurrered nolumus nothis viribus obviere; Nos

Nos fibi cum Dominum Paduanum offendi vidimus, quamv s amicus noster effet & nostri Communis, tradito staru a sus maioribus cariturum, tum fui, tum Venetorum intuitu, nullo modo, de quo nunc poenas fuimus decrevimus concurrere. Curcta permisimus quae concepir, nihil impedivimus quod tentavit, & demum ligae, quam obculir, quam rem videbamus per malitiam petitam verfutia tractari, & tandem in duplicitate concludi, fincera tum mente confenfimus, & omnem removisse causam ac nubem discordiae gaudebamus. In cuius ligae tractatu, quot mutationes, quot decipulae, quorque contra rectum & honeftum in noftram infamiam funt non agitata folummodo, fed confesta! Divulgavit ligam cum vix erat in semine: convocavit colligandos, ur nos posset facilius irretire. Sed haec dimittamus: ligae quidem confensu purgata fine Post ligae vero contractum, primum observationis & amicitiae lignum fuit Florentino. rum expulsio, pro cuius rei iustificatione respondie, cum ad ipfum amicabilicer & quanta charitate dici poteft finceritas noftra feripfiffet, le compertum habere quod decreveramus in nostris confiliis cum maximo rpecuniarum profluvio ipfum aliquo fecreto modo perimere, & ob id nolebae cives delo-1111 ren-

#### DEEKE !

rentinos in luis finibus permanere. Prohibuie etiam Bononienfes, quamvis affereret, infos tale factum in fuis confilis mullate. pus agiraffe. Cui calumniae, cum ad veneni flagitium tota suspicionis conceptio flecteretur, poliquam fuit per nos ample responfum, hoc nobis vel alicui Florentino non elle possibile, sed ipsum debere tales infidias folum de suorum moribus formidare: Se per alias literas convertit ad aliud, dicens pos de caede fua cum effet in venatu vivel aucupio cogitaffe. Cui cum fuiffer abunde responsum, non difficultatem, sed impossibilitatem evidentiffime demonstrando, contienitis nec nobiscum post illa litteris dispusavit . Sed indulgeamus ifta condition miferrimae eyrannorum, poffint ipli foli cum fuspitione diligere. Sit inforum magis amie cos arque domefficos, quam hoftes extraneos formidare, nec isud ad argumeneum inimicitiat, pofiquam fic eft in ipforum moribus, affumamus, fed ipfam foederum observantiam perfequamur. Promiferune Oracores fui , licer hoc non fuerit redactum inscriptis , de quo Deum & ipfum mediatorem concordiae, magnificum fratrem noftrum Domie num Petrum de Gambacureis imploramus in testem , quod gentes omnes, quas Comes habebat in Tuscia, resoluta societate Domini Ioannis Haucud fine dilationis intercape. dine revocaret. Nunquam enim fine hac intentione certe nobis exhibita, secum noftra Communitas suspeptione fervente de dimittenda nostra potentia convenisset. Has non folum ille societate dispersa non removir, fed auxit, intuens scilicet quod omnino futurum este cernebat; Senenses & Perusinos, ad solitae fraternitatis aff dum, nobiscum & cum aliis, reversuros. Hine filis nofiris Montepolitianensibus, quos ab omni-bus, sed à Senensibus praecipue, desendere tenebamur, & Comiti Bertuldo de Vrsinis filio & censuario nostro, quem nominatim in ligam inclusimus, quam & ipfe iuxta praeferiptum terminum approbavit, rupta fide, violataque liga , bellum per iplas gentes atque Senenses illatum . Hinc alter cenfuarius noster Dominus Cortonensis, a Perusinis & gentibus eiusdem Communitatis inquieratus bellaciter & invasus. Et gentes, quas folum ad defensionem amicorum suorum si forsitan offenderentur iuxta ligae foedera potuit deftinare, non in defensionem amicorum, contra quos nulla prorfus erat offenfio. fed in offensionem colligatorum, qui modo noviter ligam acceptaverant; & tenuit & tranfmilit . Nos autem fola defensione contenti, nostras gantes, ut ex liga licebat, ad offen-603473

## LXXXXII

fentiones milimus; ue quantum fas erat fuis machinationibus obviaremus. Néc interim etiam noftri iniuriis & belli moleftia caruerunt, sed quotidianis discursibus praedae aba-Rae, capti agricolae, castraque nostra adhibieis fcalis nocturni furti crebris infidiis accentata. Quin etiam iple fidelis promifforum observator Comes, per manus infamis & infignissimi proditoris Ioannis de Vbaldinis, occupationem arcis & eaftri noffri S. Miniatis cum quibusdam proditoribus turpistime procuravit. Iple Comes Oratores nostros, quos micrebamus in Franciam ad illius Seremillimi Principis maiestatem capi fecit , & poliquam duos exciplis cum litteris & feripeuris inlidias evaliffe comperiit, fe buiulmodi capturae consciumi denegavit; reseribens etiam , quod erubescendum eft . Domino Petro de Gambacurcis & aliis, qualiter, iplos fecerat liberari, & forte pro liberation ne feriplie, fed mox iubens oppolitum ordinavit folemniter custodiri . Caufam autem praetendi fecir, quod illi Marchiones de Charretto, quod nullis unquam temporibus fuie auditum,a Communi nostro recipere deberent nelcimus quam pecunize quantitatem . Et cum debitum illud, ficut afferunt , fit antiquius viventium memotla, cum tamen millies per illorum Marchionum fines transitum

LXXXXIII

eum habuerint Florestini eives, Oratores publici, mercatoresque privati, nulla pror-fus alicul novitas suit illata. Quin proxime die xxvirt. mensis Aprilis omnibus constintis copiis publice vexillis erectis cum magna tam equitum quam peditum multitudine nolla nofirum territorium attingentes contra caffrum noffrum'S.2 loannis in partibus Vallis Arni vana spe ducti de occupando castrum praefatum hoftiliter irruerunt Vbi per Dei gratiam iplis taliter foit refponfum taliterque noffrae gentes tamque celeriter adfuerunt quod nili lequenti noche fagae le turpites commission, potentiam nostram cum ipfodie lecunda Maii nobis fuerant indicti belli litterae praesentatae; quarum responsionis quam fieri secimus copiam praesentibus inst fimus include. Habentes totius rei seriem videtis quali fide nobifeum incefferir Comes iple Virtutum; videris quam possit contra positis de suae felicitatis fucessibus expectare luftiffima quidem fibi caufa belli eft pofel fe vincere; & posse fines suae tyranaidis ampliare. Nec expederis & vos fructus de fuis manibus meliores. Sermus quod blandicur vobis; quod se coatum in bellum istudamular incidise; quod vobis perpetuam ami--64

LXXXXIV

cielem & fervieures qualcumque petieritis polliceur. Fecit fimilia nobis quando bellum insulie Paduano - Sed mox explicito bello, adeo vidimus hominem immurari quod ex tunc, quae nunc adspicimus visione clarissima, cerneremus. Nec aliud, credite nobis, speretis ex ipso, quam quod innocentiae & puricati noftrae videtis retribui , reportare. Non incepit a nobis, quod qui folum ambitionis caula tam crudelis in fuos extitit, tamquam infidelis in omnes, vobis fidem, fi potentiam noffram imminuet non servabit. Concepit, ut vobis publicum, effe debet, tyrannidem fuam Regii tituli. fplendoribus honestere. Concepit & fine dubio totius Italiae principatum. Quamobrem. vos & totam, Italiam, ad opprimendum hoc monftrum , & ad contundendam tantam fuperbiam, & talem tantamque perfidiam puniendam, altis & claris vocibus imploramus. Nam quamvis speremus Dei clementiam veritati & justitige noftrae, cum iniquitatibus femper obviet , aditieuram ; nihilominus tamen graciflimum nobis erit hane gioriam non folum Communitati noffrac tria bui, fed nos etiam une vobifcum, & cum aliis Italicis adipifei, La qua quidem re placeat fic oculos aperire , quod infallibili periculo, quod imminere vobis cernitis, cum

poteffis, cumque toelum favet, & praeparacur remedium, obvietis i Vobis enim & toi Italiae proteffamur, suc bellum nobis propter nos non inferri, sed ut per superationem nostram possit vobis & aliis, imperari, Datum Plorentiae die XIII. Maii XIII. Indictione 1390.

Die IV. Iunii feribunt Florential Decem Baliae, Bononiae Magistratui, & die zvill. Comiti Armioiaci danc iterum Liete-ras. Infequenti vero die has Litteras dant ad Bononienses.

# 

Ratres carissimi. Vidimus literas ves ad praelium cum hosibus conserondum este dispositos declaratis. In qua quidem re non possumus animorum vestrorum fortiudinem non laudare. Nam, ut Historicus ek persona non parvi Ducis testatur, quanta cuique animo audacia, natura quanta cuique animo audacia, natura ante moribus inest; tanta in bello parere solet: lut & hace dispositio vestra sine dubio sir cuncis laudibus celebranda. Et aos, itaque cum simul & vestra liberas de siaque cum simul de siaque cum siaque siaque cum siaqu

## LXXXXVI

Macus mofter, in unum iftum Fortunge & ingalesm Martis , ut cernitis, congerantut ja decrevimus, cum illa pocentia; quamiqin hac celeritate temporis deftinare poruimus , vos , & inceptum veftrum toais viribus adiuvare . De quo noffri Offitiales Baliae, ac etiam prudentiffimus vefter Orator, caritati vestrae plenius deelarabuot : Ponderate tamen , Frattes cariffimi , quantum', & quale fit & victoriae praemium, & inclinantis fortunae, fi Deus pliger . quam optemus, decreverie, detrimentum. Forte diebus nostris maius pieft. Ve quo res maior, & gravior se, & cautius, & canfuluitis se agendum; & reminisci oporteat, & semper ante menris oquios fie habendum illud Ducis incomparabilis documentum quo negatur alicer non effe cum hoftibus confligendum quam fi necessies fic urgeat, ut vitari non poffit; aut fi superveniffet occafio quaedam, uneft fi aliquid infolicum incidiffet. Inemendabilis enim error eft, qui violenzia Marcis commitettur. Si sitaque delideraca decur occasio ; configendum elle cenfemus. Si necellicas urgeat , omne a Deo, & ab armis auxilium implorandum . Cavenda tamen eft temeritas, caecit si

vendus est ardor ipse pugnandi. Et in exemplum adducenda est Maximi Fabii falutaris, & laudata cunctatio, qui ludificando Hannibalem fatigavit, & traxit; cui Varronis audacia, mox tradidit Cannense trophaeum. Habetis quod ad hoc etiam vos inducat; nam subito Dominus Paduanus, & inclieus Dux Bavariae, fie cut nostis, invafuri funt communis hostis. fines. Quae res terrebit adversarios, & vobis, ac nobis audaciam adferet, & vi-gorem. Complebitur messis, & fructuum. repolitio, quod quidem domi totum po-pulum confirmabit. Interim quidem venient nostra, subsidia, quae sine mora disponimus usque ad ultimum potentiae, & ultra quam feriptum extiterit , destinare. ur adhibendum fit ineundo certamini fraenum, & tum maior potentia, tum facultas, & occasio victoriae, sit salubrites expectanda. Nec cum res tanti periculi geratur, properando sero quidquam de contingentibus omittatur . Datum Florentiae die XXII. Iunii XIII. Ind. 1390.

Has litteras excipit Epistola ad Ioannem Haucud; & alia ad Decem Baliae Bononiae data die V. Iulii, cui succedit Epistola insequens,

#### Duci Bavariae

Llustris Princeps, & Magnifice Domine. Recepimus literas veltras hac praefenti die datas 27. proxime praeteriti menfis, per quas nos Excellencia Veltra requirit, quatenus Magnificum Militem Dominum Carolum Vicecomitem adfinem ves Arum, fuscipere debeamus in suae proditionis favoribus commendatum. Quibus fub breviloquio respondemus, quod eundem Dominum Carolum tum fuis mericis, tum paterna memoria, tum odio communis hoftis, qui ipfum tam ferro, quam veneno, & proditorie, & crudeliter. perlequeus eft; tum etiam contemplatione Magnitudinis Vestrae, cum omni nostra poteoria intendimus adiuvare. Vos autem. Clariffime Domine, velitis, ficut cedula veftra teftatur, fines communis hoftis potenter invadere, & eius excidium, & op. pressionem totis viribus procurare. Habetis magnum infelix belli gerendi principium. Rebeltavit Padua, in tumultum fe erexit civitas Veronensis, elevati fung multorum animi, quidquid potentia fua premit, titubat, & vacillat. Expediant cuncuncti a iugo suae syrannidis liberari. Ite ergo, Illustris, & Magnifice Domine, quo vos forcuna vocat, in ultionem foceri ; in exaltationem vestrorum adfinium, & windicam, atque defensionem nostrae libettatis, quam persidus ille tyrannus ru-pra side, violatisque soederibus, molitus est dolose subvertere, & statum eius, ad cuius depositionem vobis felicissima via paratur, modis omnibus conculcate. Habetis enim maximam gloriae praeparatam materiam , qui tam facile , fi invadatis , G perlequamini coepta, fi quae vobiscum ordinavimus, impleatis, positis tantam potentiam una aestate, laboreque facillimo Superare. Nos autem ex parte nostra, quid. quid vobiscum convenimus, persequemur. Datum Florentiae die x. Iulii xIII. Ind. 1 390.

Hanc consequitur Epistola ad Frameisem Carrariensem, quam profero,

## Domino Paduano .

Magnifice Domine Frater, & Amice cariffime. Recepimus literas vestras, per quas nobis statum vestrum, & inimiscorum, & adventum gentium nostrarum G 2

Bavariae declaratis. In quarum serie laetatt fumus, videntes Illuftrem Principem Dominum Ducem Bavariae cum forciffimo exercitu suo, sicut ordinaverat, defeendiffe. Et utinam properantior fuus fuiffet adventus. Nam mifera civicas Veronensis non esset hostium sedes, spolia-ta substantiis, & tot civibus, quibus paulo ante florebat, tum ferro, tum exilio viduata. Adhuc tamen, ut speramus, ut-que vos ipse nobis intentionem clarissimam exhibetis, res per Dei gratiam, qui cum femper, nunc manifestistime, cepit ab alto mortalium iustitiam intueri, cum felicitate procedent, ad hostis communis excidium, & communis defensionis, ut o-Portet, & ut appetimus, incrementum.
Vos autem & castri negotium, & aliarum artium, in quibus etiam nunc hostis praesidia sunt, conemini cum prudentia, quibus umque, conditionibus, expedi-re; ut liberata civitate vestra, quam selicius, an celerius recuperaveritis, potest merito dubitari, pofficis & cum veftra potentia, vestrisque confiliis, & auspiciis, hostem opprimere, & vestrum, ac no-frum statum felicibus Deo duce victoriis confirmare . Nam nisi serpens ifte, qui hiantibus faucibus properabat & nos, & toe

tam Italiam deglutire, viriliter contundatur, nisi taliter imminuta sua potentia conculcerur, quod addifcat non altum ferpere, sed humiliter ambulare, non poterinus tute dormire. Cum fint in nossris terris induciae belli, cum nihil habeat constantiae, nis solum ob hoc, ut sidem, quam promiserit, non observet. Cum quae-flu bella cogitat, bellaque molitur, cum blanditur, cum arridet, deceptiones inftieuit; & scandala machinatur: Eia ergo exhortenini dictum Ducem ad ea, que incepit, facite quod poteritis; quod nulla perdatur occasio, nihilque temporis amittatur. Vigilando, agendo, bene consulendo, ut ille ait, omnia prospere ces dunt. Nos autem hine, sieut seribitis, & sieut ordinatum extitit, persequemur. Datum Florentiae die xvi. Iulii 1390.

Post, hanc occurrunt Litterae scriptae Duci Bavariae die vvIII. Iulii, Lucensibus die xxIII. eiusdem mensis; & aliae eidem Duci Bavariae die vt. Augusti exaratae, quo die etiam Duci Arminigci Florentini scipserunt. Scriptas Duci Bavariae quas hic exhibeo.

G 3

#### Duci Bapariae

Llustris Princeps, & Magnifice Domine. Ecce iam pluribus diebus elaplis felici. bus ut speramus auspiciis, nobilem & ftrenum militem Dominum Joannem Haueud, cum mille ducentis lanceis & opportuna peditum quantitate, in territorium com, munis hoftis Comitis scilicer Virturum tranfmimus, dmnia citra Padum ferro, & igni quantum feri poterit oppreffurum . Et fperamus quod Divino affiltente favore, mulea bona cum felicitate fuccedent , taliter quod illius crudelis & impii cyranni; malignitas & audacia comprimendam fit , quod ad difcet honestius vivere & pacificos atque inpocuos populos non turbare. Nec majorem pertissimus armorum Miles Dominus Ioannes antefatus exigir comitatum , audacter affirmans, gentes iffas undique poffe difcurrere . & collatis fignis ubicumque parabitur occasio, dimicare. Nune aucem restat quod Excellentia Veffra & fui chonoris, & fuarum promissionum memor, illico equiret ultra Padum. Nam hine inde potenter boflis invafus de terrarum fuarum rebellione follicitus, nec cuncta poterit violenta cuftodia

retinere, nec in aciem educere copias, terrarum custodia derelicta. Quo circa, Princeps Excellentissime, oftendue vestram aniami magnitudinem, oftendite vestrarum gentium in armorum exercitatione virtutem . Sentiat ille tyrannus vos in Italiam nee perperam nec inutiliter descendisse: cognofcae urgente veltra potentia quantum Deo displiceat, sanguinem suum prodere, quaneique periculi fit affines magnorum Principum fine justissima causa violare. Videar vos non obtorpuisse, set vires potius a laboribus ieineris resumplisse. Videat Italia & universus orbis adspiciat vos non liquiffe patriam, ut icera belli principia delifta-eis; haberis iustissimam causam, nam sive proprias recenfere velic's iniurias, captivi-tatem, imo caedem foceri, cognatorum tum exilium, tum carcerem, ultore ferro & bello indice vindicatis, five noffras & magnificorum fratrum nostrorum Bononiensium offensiones praetendatis, quos ruptis foederibus & violatis suae perfidiae iuramentis ille pacis eurbator invafit, nihil poteffis inflius allegate. Et putatis tantam iusticiam, summin silud aeternitatis Numen, quod summa iusticia est, cuncaque cum iusticia gubernat & dirigit, deserturum? Non putetis. Sed in Dei brachio & iusticia quam

mobiscum fine dubitatione fineris, spem va-Hidiffimam affumentes, & audacter & feliciter rem incipire , & qualem in illud monftrum habearis animum, demonstrare. Mementote quod parvo gentium numero Magnus Alexander totam Perfidem & validiffimum Orientis Imperium infultavir. Recolite Miltiadem Athenienfium Ducem eum undecim millibus pugnatorum contra fexcenta millia in campis Marathoniis fleriffe audader & feliciter dimicalle. Vr in memoriam redeat non in multitudine fed in virtute militum femper fuiffe victoriam : Iplamquenlonge faepius paucitati quam muleitudini fi prifca vel etiam gefta noftri temporis reminisci volueritis, contigissel Datum Flore die fexta Aug. xtit. Ind. 1390. n ... Has litteras excipit: Epistola ad eumdem Bavariae Ducem, quae ita habet. in the state of the motion of the state of

#### Duci Bovariae

from all the next a menual

Llustris Princeps, & Magnifice Domi-ne, Frater, & Amice cariffime. No-vit Deus, novit & Extellentia Vestran, -magnificos a Fracres noftros Bononienfest, non folum illa, quae vobis promitimus, complevisse, sed in ipsorum observancia, ن-

pro magnitudinis vestrae complacentia, & excessise pecuniae debirum, & cunctos terminos praevenisse. Et cum ex forma foederum tertii menfis pagam non tenetoederum tertii meniis pagam non tene-remur, nifi completis tribus mensibus, ex-hibere, illam tamen ad praesens feeimus, ne propter pecuniae descenur, licet ex-parte nostra nullo modo procederet, ho-norem westrum, & hostis communis exci-dium contingeret, impediri. Et recordari debet Vestra Sublimitas, qualiter de novo nostris Oratoribus promisssis, illa renobis suis prodicionibus inimicum, cum potentia vestra procedere, & ipsum in superni Numinis dextera, & in Eminentiae Vestrae: potentia conculcare ." Nos autem, ficut de tanto Principe credendum erat, cogicabamus infallibiliter Vos veftrarum promiffionum , & iuramentorum memorem , ud ordinata potenter intendere, & iam aliquid arduum, ac dignum memoria per--fecille. Et aere vestro enumeratis pecuniis antedictis; cum ream vehementium oblationum frudum deliderabilem expedamus', fubito, & nobis omnido non pracmonitis, nec boc, utpote nec inclusum foederibus, nec alias propalatum, medicantibus , quarti menfis folutio postulatur. Et

minantur gentes veffrae, fi folutio facts non fit intra tale tempus, quod etiam ad fignificandum l'hoc nobis non fufficeret, de campo recedere, & vestrum hopis secessus iniuria viciare. Et vere, Frater cariffime , tales modos nedum miramur, fed maxima etiam animi displicenzia degeftamur. Quid enim 'maius , quid gravius dici poteft, fi prout aliquando terunt necessitates mortalium, contigiffer nos folutionis terminum praeteriille? Nos autem Deum, homines quoque teffamur, & fatis abunde possumus, fi fuerit opus, in confpectu cunctorum mundi Principum declarate, ex parte noftrorum Communium, nedum ounc aliquid penitus fuper his quae promismus, non defore, fed etiam : ficut: praelibatum eft , ultra promiffa, & ante praefixos terminos, nos omnia fervaville, . Vt deferrae militiae dedecus, & incoepti deftituti flagitium nunquam nobis pollic, que debear imputari .. Ceterum maximo cum adolore percepimus vos cum hoftis vettti , & noffri Commiffariis non folum fectete ; fed publice; nescimus quie colloquis teruisse . Quod quiden licet : credendum fit de tanto Principe, talibus maioribus, & de tam

famofo sanguine procreato, omni prorsus corruptione carere, quia tamen folent ho-mines, quod latet intrinsecus, ex visimines, quod latet intrinsecus, ex visi-bilium apparentia iudicare, credite no-bis, & periculosum est, & suspicionis scru-pulo, & desictentis sidei macula, non po-test in aliorum intuitu caruisse. Ignomi-piosum quidem in rei militaris disciplina slagitium est cum hostibus colloqui, cum quibus debet serro non verbis pro visto-ria consequenda trastari. Periculosum est, ne vestrae gentes tale sequentes exemplum, dum aliqua palam trastari vident, dum putant occulte plura sirmari, suis utilita-tibus consequence. eibus confulant , & totus vefter exercitus corrumpatur. Dicune aliqui, vos transitum petere; aliqui, si fas est credere, ab hos se vestro pecuniam postulare, ur reticto bello, & irritis omnibus, quae per vos nobis promissa funt, in Apuliam transea-eis. Alip publice fabulantur, vos affinitatis novae commercium cum Comite procurare. Quae quidem quanti veftri fint honoris, non dicimus, facere, quod omni-no non credimus; fed conferre, quanti praeiudicii in bello, quod tam alacrirer, aanque longis cum promifionibus fuscepiffis, vobis, ut prudentiffimo, relinquimus audicandum. Non fatis eft festatoribus bo-6.00

nae famae, & immaculatae gloriae fludiofis, nifi careant tam fuspicione, quam crimine .. Quamobrem compescite, quam primum has gentium vestrarum minas , rescindite, imo resugite, tam suspecta cum hoste colloquia. Nolite pati, quod gentium yestrarum appetitus, ultra quam deceat, & ultra quam teneamur, exigat, & requirat. Ponite modum in hac tam praecipiti, & crebra flagitatione pecuniae; facite, quod contenti fint foederibus. nec prius, vel amplius postulent, quam terroso sanguine. Bovariae, quo nullus est gloria ; splendore quam maximo in orbe rerrarum ornatior .: descendisse .: Memen. tote promissionum vestrarum, quarum chirographum habetis, & illustris amplitudinis securicatum, quas nobis vestra Su-blimitas offerebat . Implete seut honorem vestrum decet; fine oblidibus, quos tradere volebatis, communis hostis excidium. Profit nobis fides noftra . Profit non prompta solum, sed propera satisfactio promissorum. Prosit denique nobis, quod nunc de perpetuo vestri nominis splendo-re, vel infamia aeterni dedecoris agitatur. Possit vos deserere selicitas, sed non si-des. Gloriosius est in bello cadere, quam

alicuius necessitatis praecepto splendorem fui nominis maculare. Nos per Dei gratiam, ut dietum eft, cum non solum non defecerimus tam in tempore, quam in re, fidei nostrae integritatem femper poterimus edocere. Possumus in hoc alicuius pecuniae damnum, & aliquid infe-licis belli dispendium sustinere, sidei tamen finceritas falva erit. Illam tuebimur; illam femper, & ubilibet oftendemus . Vos autem non rei folum, fed quod fuper omnes res est, honoris, & nominis diminucionem potestis, si de promissionum vestrarum observantia defeceritis, reportare. Haec fatis intelligenti, & fapienti. Ceterum super hac nova nobis, & penitus impraemeditata, & omnino non des bita petitione pecuniae, Commissarii noftri, quantum res exigit, & forsan ante receptionem praesentium, explicabunt. In qua re quanto nobis quotidie plus iuris acquiritur, tanto magis ad illa, quae debetis, Vettra Sublimitas obligatur. Datum Florentiae die XIII. Augusti XIII. Ind 1390

Huic Epistolae subditur Epistola ad

Dominum Paduae, quam profero.

#### Domino Paduano .

Agnifice Domine Frater, & Amice cariffime. Scribere non possumus quantum, & qualiter processus Domini Ducis Bovariae nobis displicent, & deterrent. Videntes ipsum, sive error, si-ve vitium, sit, solum imminere pecuniae, & suum honorem, suumque debiservitium, & exigit praemium. Et si sin-gulis diebus quantum appetit, ne dica-mus quantum postulat, praeberemus, nox una cuncta digeric ei, qui de coena sur-gens considerans prandium, novos, ut ille inquit, pandit hiatus. Pro rerum eamen necessitate providimus, prout no-firi Commissarii vobis plenius explicabunt. Et nisi foret Fraternitatis vestrae respe-Aus, & civitatis Paduae, quam vobis, si-cut nobis Florentinam, intendimus conservare, credite nobis fibi fuum errorem taliter monstraremus, quod vel addisceree fidem agnoscere, vel se videret in con-fusionem ignominiae, ac dedecoris perpe-tui corruisse. Vos autem, Frater carissime, quidquid immineat, quidquid fortuna vo-

lubilis vel afferar, vel minetur, fortem animum induite, & ad relistendum vos totis viribus praeparate. Nam quod apud Virgilium ex oraculo Phoebi Aeneae di-ftum est: Tu ne cede malis, sed contra audentior ito, Quam tua te fortuna finat; vobis praeceptum, & denuntiatum elle perpetuo proponite. Non pollunt magna fine labore moveri, non potest starus deperditi gradus a. deo facile rehaberi. Habuiltis incipiens & magnum animum, & maximae felicitatis aufpicium. Non eft incipiendum, ut definatur. Intendite expugnationem Caffri, die, noctuque taliter insistite, quod vos dignum praebita vobis a Deo victoria demonstretis ... Oraculum Imperialium Conflicutionum eft : Nihil eft actum, donec aliquid restat agendum. Incumbite igitur, non vos frangat timor, non fatiget labor, non deterreat periculum. Labor omnia vincit improbus, ut ille ait. Nos autem intendimus, quidquid possumus, & quidquid habemus, pro vobis non mious exponere, quam si de noftrae Civitatis incolumitate, & ftatu principaliter ageretur, Sed quia Commissarii nostri vobis super hocintentionem nostram plenius explicabunt, non intendimus literas ulterius dilatare. Ex iplis enim cuncta poteritis largius edoceri . Datum Florentiae die XIII. Augusti XIII. Ind. 1390. AdAdditur & Epistola insequens

#### Paduano.

Magnifice Domine Frater, & Amice cariffime. Intelleximus illa, quae feribitis, & in facto Domini Comitis de Carraria propter publicum bonum, & faciemus & faciemus quidquid fieri iubet necessitas, & omnia quae persuadet honestas. In vestris autem negotiis, quae nostra sunt, faciunt Oratores nostri quod debent, quoniam id habent principaliter procurare; ad quod quidem singulariter ipsos quoridianis scriptionibus excitamus. Datum Flor.



## A T T I

DEL MARTIRIO

## DI S GENESIO

ROMANO,

Nell' Originale Latino, e col Volgarizamento allato, illustrati con Note ed Offervazioni,

OPERA

## DI GIOVANNI LAMI

Dottore dell'una e l'altra Legge, Pubblico Professore d'Istoria Sacra ed Ecclesastica nell' Vniversità di Firenze, Bibliotecario Riccardiano,

Accademico Apatista, Etrusco, Filopono, Filergita, Intronato, Addormentato, Catenato, Linceo, Etneo, Icneutico ec.

ALLA SIGNORA

## CHIARA STELLA LAMI.



IN FIRENZE, MDCCLI.

Nella Stamperia della SS. Annunziata. Con licenza de' Super.



## Carissima ed Amatissima Madre mia.



RA dovere the io desti, al vofiro Amore un pubblico e stabile contrassegno della corrispondente assezione e stima, the bo di Voi, coll'insperire il vostro nome ne'misi scritti, i quali, qua-

lunque siano, pure sono produzioni d'una buona volontà; onde è, che saciimente e volentieri gli metto alla lute. Io seci già menzione di Voi nell' Elogio, che serissi, di Benedetto Lami, mio padre, e vostro marito; il quale Elogio su pubblicato nel Tomo primo delle Memorie degli Eruditi Italiani, quali hanno satto anore a questo secolo; e sete A 2 per cagion mla commemorata in diverfe opere di Scrittori sì nostrali, come Oltramontani; ma pare, che ivi si parli di Voi più per incidenza, che di proposito; siccome una volta era io tenuto di fare. Ecco adunque, che adempio ora a quifto mio dovere, prendendo occasione di ragionare con Voi , e di Voi , dall' offerta e regalo, the vi fo di questo libretto, in cui si contengono gli Atti del Beatissimo Martire Romano S. GENE-\$10, tradotti da me in Toftano, ed il-lustrati e adorni con osfervazioni e notizie diverse. Credo, che sarà grato alla pietà postra questo dono, avendo Voi speziale divozione a questo gloriofo Martire, che è il Protestore della nostra Casa; onde è che a lui eressero decente Chiefa i nostri Maggiori, adornandola d'egregia pittura, e provvedendola di congrua Jacra supellettile, e celebran-dovi ogni anno con solennità la sua festa. Siccome Voi sete quella, che abbellite questo Oratorio, e lo parate decorofamente, e affi-Stite alla custodia del medefimo , quando ricorre l'anniversaria solennità di questo illu-Bire Testimonio della nestra Santa Fede; potrete framischiare a questa cura divota la falutevole lettura di questo libretto , net quale ammirerete i prodigi della divina grazia vella converfione di S. GENESIO, nel fue

fervorofo amere di Gesv' CRISTO, nella fus invitta costanza, nel suo eroico disprezzo de' tormenti fieri, e dell morte crudele. Qual consolazione arrecherà al vostro spirito la divozione a sì gran Santo, unita alla cognizione delle sue gesta gloriose, e alimenpresso esposta sul facro Altare una Reliquia del fuo benedetto Corpo, dopo molti anni, che tanto io che voi l' abbiamo desiderata? Con occasione appunto d'avere io acquistata questa fanta Reliquia per dono fattomi dall' Eminentiffimo Signor Cardinale Giovanni Antonio Guadagni Vicario di Roma, e di averta collocata in nobile ed elegante cuflodia d' argento, bo creduto dicevole, che all' onore più particolare del culto religiofo , che a S. GE-NESIO prestiamo, fi dovesse congiungere la gloria delle sue laudi , le quali, collo stesso semplice raccontare, magnificamente fi decantano, e si celebrano, essendo per se stesse si splen-dide. Se io in questa operetta non avessi pienamente soddisfatto al pio desiderio di Voi, o di qualiun altro, coll'essere forse stato essai breve e conciso, non ne date tutta la colpa a me; bisogna accusare ancora il tempo divoratore, che ci ha involate le più belle memorie de' gloriofi combattimenti, ne' quali gli Atleti di Cristo banno meritata la cele-A 3

fle corona del martirio; ende o bene fpeffo nulla, o bene spesso pochissimo, ci è a noi di quelli pervenuto. Ma, fe non altro, accettate il mio buon animo , e l'affettuosa di-Spofizione, con cui v' insirizzo questo libro, da cui imparerete a fempre più defiderare i beni eterni ad imitazione de' Santi Martiri ; tanto più che oltrepassate l' ettantefimo anno dell' età voftra, cinquantadue de' quali sono stati confacrati a quella vedevità, che è tanto commendata da S. PAOLO. e per cui sete un esemplare di laudabilissima monogamia; onde tanto più conoscete la fallacia delle cose mondane. Vi prosperi però il Sienore IDDIO, acciò ancora per molti e molti anni possiamo infieme ragionare delle glorie del Martire S. GENESIO, onorarlo, e raccomandarsi al suo possente patrocinio, per poi effer con lui a vivere felicemente nel Cielo; e così fia .

Di Firenze 6. Agofto 1751.

#### MARTIRO LOGI E CALENDARI

Che fanno menzione di S. GENESIO Martire Romano.

#### (S)(S)

Martirologio Romano dell'edizione del Baronio: VIII. KL. Sept. Item Romae S. Genefii Martyris , qui primum sub gentilitate Mimus , quum in Theatro , fpeffante Diocletiano Imperatore , myfleriis Christianorum illuderet, a Deo inspiratus, repente conversus ad fidem , & baptizatus est . Mox Imperatoris iusu fustibus crudelissime caesus, deinde in equaleo subspensus, & ungularum diutiffims laceratione vexatus, lampadibus etiam inflammatus, cum in fide Christi perfisteret, dicens: Non eft Rex practer Christum , pro quo fi millies occidar, ipsum mibi de ore, ipsum mibi de corde , auferre non poteritis ; martyrii palmam capitis obtruncatione promeruit . A dì XXV. Agosto. Parimente a Roma. di S. Genesio Martire, che prima nella gentilità essendo Mimo, e schernendo nel teatro i misteri de' Cristiani, sotto gli occhi dell' Imperadore Diocleziano, inspirato da Dio, ad un tratto si convertì alla fede, e fu battezzato. Quindi per coman-A 4

damento dell' Imperadore con bastoni etudelissimamente battuto, e poscia sopreso nel cavalletto, e tribolato con lunghissima lacerazione dell' ungule, abbruciato ancora colle siaccole, persistendo nella sede di Cristo, e dicendo: Non è Re suor di Cristo, per cui se io sossi occio mille volte, non me lo potrete levare di bocca, non me lo potrete levare dal cuore; meritò la palma del martirio con essegli troncata la testa.

Maria Fiorentini Critto nel secolo VI. o VII. IX. KL. Septembris, Romae S. Genesii Martyrii. A di XXIV. Agosto, in Roma, di S. Genesio Martire.

Martirologio di Floro del secolo VIII: IX. KL. Sept. Romae passio S. Genessi, qui quum esse ti Miles (leggi Mimus) se sidei Christianae subiecit. Hie quum inssu Diocletiani Imperatoris diu in equuleo positus, ungulis attrastatus, iampadibus instammatus, in consessione fantia persistere ae diceret Iudici: Si centuplicaveris circa me tormenta, Christum mibi de ore, Christum de corde, ausere non poteris, gladio inssus est interimi: A dì XXIV. Agosto, a Roma la passione di San Genesio, che essendo Milite (leggi Mimo) si soggettò alla sede Cristiana. Questi essendo per

comando di Diocleziano Imperadore tenuto lungo tempo ful cavalletto, malmenato coll'ungule, infiammato colle fiaccole, e perfeverando nella fanta confessione, e dicendo al Giudice: Se centuplicherai intorno a me i tormenti, Cristo dalla bocca, Cristo dal cuore, togliere non mi potrai; fu ordinato che fosse occiso colla spada: -- Io non dubito punto , che ovunque ne' Martirologi fi legge S. Genefii Militis , in vece di Mimi, fia uno sbaglio certo de' Copisti, i quali avendo trovata abbreviata la voce Mimi . la loro ignoranza gli ha fatto intendere la parola più ovvia e a loro più nota di Militis. E' vero, che S. Genesio negli Atti finceri fi chiama fuperbum Militem; ma fi conofce che ivi parla figuratamente, quasi egli fosse per l'avanti un soldato orgogliofo, che combattesse contro la Divinità, θεομάχος. Credo ancora nato dall' imperizia de' Copisti il leggersi in alcuni Martirologi in vece di Genefio , Dionifio o Nemefio, per non avere, cioè, effi bene intefa l'abbreviatura del nome Genesio , talora malfatta e di difficile intelligenza .

Martirologio d' Vsuardo scritto nel secolo IX. VIII. KL. Septemb. Item Romae, S. Genessii Martyris, tempore Diocletiani Augusto, qui fustibus primo crudelissime caesas, equaleo subsubspensus, & ungularum diutissima laceratione vexatus, facibus etiam inflammatus, quum in fide perfeteret dicens: Non est Rex praeter Christum, pro quo se millies occidar, ipsum mihi de ore , ipsum mibi de corde, auferre non poteritis, martyrii coronam capitis obtruncatione promeruit. A di XXV. Agosto. Parimente in Roma, di S. Genesio Mirtire, al tempo di Diocleziano Augusto, il quale fu prima crudelissimamente battuto con bastoni, fospeso nel cavalletto, e con lunghissima lacerazione dell' ungule travagliato, e bruciato ancora colle fiaccole, perfiftendo nella fede e dicendo: Non vi è Re fe non Cristo, per cui se sarò occiso mille volte. non me lo potrete mai togliere nè dalla bocca, nè dal cuore, meritò la corona del martirio con esfergli recisa la testa.

Martirologio d' Vsaardo Centulense: Item Romae Sansti Genesii Martyris, qui sub Diocletiano passus est. Parimente in Roma di San Genesio Martire, che pati sotto

Diocleziano.

Mattirologio Brusellense d'Vsuardo:
Romae Natale Sansti Genessi Militis & Martyvis. Quem quum velles Diocletianus Imperator a side revocare, ille immotus persistis dicens: Non est Rex praeter Christum, pro quo
si millies occidar, issum mibi... non pote-

ris. Es quum Imperator non proficerés, ipfe illum post fuftes, equuleum, ungulas, & lampadas, decollari praecepit. In Roma il Natale di San Genesio Milite (leggi Mimo) e Martire, cui volendo l' Imperadore Diocleziano alienare dalla fede, perfistè immobile dicendo: Non è Re se non Cristo, per cui se saro occiso mille volte, non me lo potrai... E non profittando niente l' Imperadore, ordinò che sosse decollato, dopo i bastoni, il cavalletto, l' unghie, e le siaccole.

Martirologio Hagenoense d' Vsuardo : Item Romae, Sandi Genefii Militis & Martyris , tempore Diocletiani Augusti, qui in iuvenili aetate tantum deridebat Christianos . quod avide omnia Ecclefiae Sacramenta perferutabatur, in libro scribens divina my feria, iocum suis sociis eadem proponens. Tandem conversus ad Dominum mirabiliter, primo fuflib is & . Parimente in Roma di S. Genesio Milite ( leggi Mimo ) e Martire a tempo di Diocleziano Augusto, che nell' età giovanile derideva tanto i Criffiani, che avidamente scrutinava tutti i Sacramenti della Chiefa, proponendogli per gioco a' fuoi compagni. Finalmente convertito al Signore maravigliosamente, fu dapprima co' baftoni ec.

Martirologio Belinense d' Vsuardo: Item Romae Sandi Nemessi &c. dee leggersi Genessi, come osserva ancora il P. Sollerio, ben chè in questo giorno si commemori parimente S. Nemesso Diacono, e S. Lucilla sua figliuola, Martiri pure in Roma. Il P. Sollerio crede, che ancora nel Martirologio Stroziano, dove si legge S. Nemessi, si debba restitute Genessi; ma a me sa disficoltà quello che segue: Cuius sacrae Reliquiae translatae iacent in Monasterio Sansae Mariae Angelorum. Queste Reliquie nel Monastero degli Angeli di Firenze sono di S. Nemesso, e non di S. Genesso.

Martirologio d' Vsuardo colle Giunte di Giovanni Molano. VIII. KL. Septembris. Item Romae, Sanchi Genesii Martyris tempore Diocletiani Augusti, qui fuit primam sub gentilitate Mimus, Thymelicae artis magister. Et quum vellet Diocletianus de mysteriis Christianae observantiae ludum exhiberi, buius rei gratia in medio theatri quasti aegrotus, possens se baptizari, Mimum proposuit. Evocato autem Presbytero, & Exorcista, repente a Deo inspiratus credidis. Cumque Sacramentorum mysteria complessen, & indusus esset vestious albis, veluti per ludum a militibus raptus, & ad similitudinem Sanctorum Martyrum de Christi nomine discutiendus, Imperatori fuisset exhibi-

bibitus, flans in editiori loco, ita concionatus eff . Audi , Imperator , & omnis exercitus : Sapientes & populi buius urbis. In tanta derifione Christianos babui, ut ex corum fanttificatione ludum vobis exhibere vellem . At ubi me aqua nudum tetigit, & interrogatus credere me respondi, vidi super me manum caelitus venientem, & Angelos Dei radiantes iuxta me Stetisse, qui omnia peccata, quae ab infantia feci , recitarunt de libro : quae mox de ipfa aqua laverunt . & me candidorem nive postmodum oftenderunt . Nunc igitur , inclite Imperator , & vos omnes populi , credite verum Deum effe Christum, & per ipfum nos ad indutgentiam poffe persingere . Ad haec quum Diocletianus vehementissime indignaretur, traditus Plutiano Praefelto, primo fustibus crudelissime caesus &c. e seguita come sopra nel Martirologio d' Vfuardo. La giunta fatta qui dal Molano è presa da Adone, che ha inserito gli Atti finceri nel suo Martirologio interamente.

Martirologio Romano piecolo appresso il Sollerio nelle Note ad Vsuardo: Romae Genessii Martyris, Mimi. Thymelicae artis magister fuit. In Roma di San Genessio Martire, Istrione. Fu maestro della arte Timelica.

Martirologio di Giorgio Antonio Vespucci MS.

MS. della Biblioteca Laurenziana del secolo XV. il quale si trova ancora stampato. Item eodem die Romae Sansii Dionysii (lege Genesii) Martyris tempore Diocletiani Augusti, qui primo sussibus &c. come nel Mattirologio Romano, o di Vsuardo. Parimente nello stesso giorno a Roma di San Dioniso (leggi Genesio) Martire al tempo di Diocleziano.

Martirologio dell' edizione di Frantefco Murolico dell'anno 1576. VIII. KL. Sept.
Item Romae fub Diocletiano S. Nemefii, feu
Dionyfii, (lege Genefii) Martyris, qui fustibus, equuleo, ungulis, ac lampadibus, cruciatus, corde è ore Christum confanter laudans obtruncatus est. A' XXV. d' Agosto:
Parimente a Roma fotto Diocleziano, di
San Nemesso o Dionisso (leggi Genesso)
Martire, il quale tormentato con bastoni,
cavalletto, unghie, e fiaccole, laudando
costantemente Cristo col cuore e colla bocca, su occiso.

Martirologio d' Adone scritto nel IX. secolo. VIII. KL. Septemb. Romae natale Sansii Genesii Martyris, qui prius in urbe Mimus, Themelae (lege Thymelicae) artis Magister fuit. Et quadam die, quum vellet Diocletiano Imperatori, cui Christiani, uspote saevissimo, exost erant, de mysteriis Christia-

nae observantiae ludum exbibere, & buins rei gratia &c. e dipoi, come negli Atti dati fuora dal Ruinart, e quì da me, eccettuati i due ultimi periodi de' medefimi.

Martirologio di Vandelberto scritto nel fecolo nono. IX. KL. Septemb. Tum queque Genefio resplendet Martyre Roma. A di XXIV. d' Agosto.

Allora pure la Città di Roma

Pel Martire Genesio alma risplende.

Martirologio manoscritto della Regina di Svezia citato dal Fiorentini . IX. KL. Septembris: Romae passio Sancti Genesii Martyris. A di XXIV. d'Agosto, a Roma la passione di San Genesio Martire .

Martirologio manoscritto della Librería Riccardiana, del fecolo XIV. VIII. KL. Septemb. Romae Sancti Genesii Martyris . A dì XXV. Agosto, a Roma, di San Genefio Martire .

Calendario Cartaginese scritto nel secolo V. . . . . Kal. Sept. S. Genefi Mimi. . . . innanzi le Calende di Settembre di S. Genesio Mimo.

Calendario Romano pubblicato da Frontone Duses , fcritto nel fecolo VIII. Die XXV. Menf. Aug. Natal. Santti Genefi . A dì XXV. del mese d' Agosto, il Natale di S. Genesio.

Calendario intitolato: Martirologio di Beda Prete, il quale precede un Messale della Chiesa Fiorentina, manoscritto nella Biblioteca Laurenziana Banco XVI. n. 8. del secolo XII. VIII. KL. Septemb. Sandi Genessi Martyris, & Sandi Anastassi Martyris. A di XXV. Agosto, di San Genesso Martire. e di Santo Anastasso' Martire.

Calendario manoscritto della Biblioteca Riccardiana, fatto nel secolo XIII. in
cui si vede l'errore del Calendario Giuliano. Prima dies Septembris Genessi Marsyris. Primo giorno di Settembre Genessio
Martire. -- Non si conosce però in questo,
nè vi è congettura per discernere, se parli di S. Genessio Romano, o di S. Genessio di
Arles, correndo la festa di questo secondo
parimente il di XXV. d'Agosto.

Calendario manoscritto della Riccardiana del secolo XV. VIII. KL. Septemb. Genefii. A di XXV. Agosto, di Genesio.

Calendario MS. in un Messale del Monastero di S. Maria degli Angioli di Firenze. VIII. KL. Sept. S. Genessi, & Pontiani, & Soc. A di XXV. Agosto, di S. Genesso, e Ponziano, e Compagni.

Fa pure menzione di S. Genesse Romano Rabano Mauro nel Martirologio, che scrisse nel secolo IX.

ATTI

# ATTI

## DELLA PASSIONE

# DI S. GENESIO

MARTIRE ROMANO.



#### PROLOGO.



ER dare al pubblico di nuove questi Atti con qualche pregia non ordinario , e corredati di non inutili e già da altri preoccupate offervazioni, bo voluto consultare diverft Manoscritti de'

medefimi , i quali fi confervano nelle doviziofe Biblioteche della nostra Città di Firenze . Adunque in due Passionari della Laurenziana Banco XX. num. 1. e 2. fono gli Atti di S. Genefio più diffusi alquanto di quefli , e cost cominciano nel primo: VIII. KL. Septembris Paffio Sancti Genefii: Imperante Diocletiano, cum cessassent per annos quatuor Ecclesiae omnes Episcopi & Sacerdotes, in hoc tempore fuit quidam in civitate Arelato Mimustele artis, nomine Genesius, qui igno-

ignorans Dominum irridebat Christianos ignorans Dominum irridebat Christianos. Et dum vult Imperatori per artis suae pertitam placere, coepit scrutari per singula secretam & venerabilem Dei legem &c. Finisono poi così: Quam sententiam cum omni gaudio suscepit S. Genessus VIII. Kalendarum Septembris, eodem Dioclitiano quarto Consule. Regnante Domino nostro sesu quarto Consule. Regnante Domino nostro sesu sesula sacculorum. Amen. Si vede, che questi sono gli stessi atti, che aveva appresso di se Francesco Maria Fiorentia, poichò il principio, e la sessi riporte sono il stessi sicono. fine, che egli riporta, sono gli steffi, ficcome se pud vedere nel suo Martirologio al di XXIV. d' Agosto, nelle Note. Egli osserva bene, che sono in questi stati consust S. Genesio Romano, e S. Genesio d'Arles, essendo stati malamente applicati gli Atti del primo a que-sto secondo. Nell'altro Passionario della Lau-renziana n. 2. si ritrovano questi stessi Atti, ma con un principio alquanto diverso, poicbè così cominciano: Imperante Dioclitiano erat per annos quatuor insequutio Ecclefierum , & maxime omnes Episcopi & Sacerdotes perfequutionem patiebantur. In hoc tempore fuit quidem &c. Ancor queffi fanno la scena in Arles con errore notabile, il quale fi trova pure ne Passionari della Biblioteca di Santa Croce, ed in un Leggendario della siessa Bi-blioteca, del secolo XIV. e in quelli dell' Archichivio dell' Opera di Santa Maria del Fio-re, e negli Atti pubblicati dal Mombrizio: nel quale errore è per questo caduto pa-rimente Pietro De Natalibus Lib. VII. Cap. CX. e finiscono come nel primo Codice . Sono dunque altri due Passionari nella Biblioteca di Santa Croce de' Minori Conventuali di Firenze. uno de' quali comincia nella fteffa maniera del fecondo Laurenziano; e il fecondo ha: cum ceffaffent per annos quatuor Ecclefiarum omnes Episcopi & Sacerdotes &c. e questi due Pasfionari fono nel Banco XXIX. ficcume nel B nco XXXIV. è il Leggendario di Santi, ove è un compendio di questi Atti di S. Genesio, malamente abbreviati. Tre poi sono i Passionari dell' Archivio di Santa Maria del Fiore, in due de' quali sono in tutto gli stessi Atti, che quei del primo della Biblioteca Laurenziana , e nel terzo cominciano così : Imperante Diocletiano & Maximiano, erat per annos quatuor infequatio Ecclefiarum &c. come nel Laurenziano fecondo, con cui pure concordano gli Atti Foroiuliens, o Friulani, citati da Domenico Giorgi nelle Note al Martirologio d' Adone. Lorenzo Surio produce quelli fleffi Atti, ma gli cangia, altera, accrefie, diminuifce, a suo arbitrio in tal maniera, che bene Spesso dicono tutto altro di quello, che in verità effi contengono, e non fi ravvisano più in quell' aria d' anticbità , che effi fono . E' una B 2 971.12maraviglia, che il Fiorentini abbia creduto, che gli Atti riportati dal Surio cominciassero in verità diversamente dagli Atti, che avea nella sua Membrana, poiche non avvertt effere quella una mera parafrast e cangiamento del Surio, al quale era paruto che stesse male e non fosse vero, siccome pare anche al Tillenon fosse vero, sicome pare anche al Tillemont, e a tutti i galantuomini, quel cessassente per annos quatuor Ecclesiae omnes Episcopi & Sacerdotes &c. onde egli disse clausae Ecclesiae, con isproposito maggiore. Il Tillemont prende quel cessassente in un senso, che non è vero, quast sossente della Chiesa: vuol dire se lamente, che rimasero oziosi dalle pubbliche funcioni e non comagnicame did care anno comagnicame. zioni, e non comparivano più come prima a zioni, e non compurtuano più come prima a fare le facre cirimonie; onde Genesio si mosse a volerle far lui, per dar piacere agl'increduli spettatori. E ciò è tanto vero, che gli Atti fedelmente riportati da Bonino Mombrizio, è non consultati ne dal Ruinart, ne dal Fiorentini , ne dal Tillemont , ne da' Bollandifti , cominciano nella stessa maniera , che gli Atti del fecondo Paffionario della Laurenziana , ma con una giusta differenza, che il tutto rifchiacon una giussa asserenza, coe il surto riscuta ra, cioè quum cessassente per annos quatuor Ecclesiae apud omnes Episcopos & Sacerdo-tes; e nel resto sono in tutto consormi a' Lau-renziani. In quanto a' quattro anni di perse-cuzione, che qui si accennano, io vedo che nel-10

la stessa Cronologia del Tillemont Tomo IV. dal CCLXXXV. sino al CCC. si trovano Martian CLAAAN, judo at CCC. Il trovano matter ti da per tutto: onde non so, come implichi, ebe in questo frattempo per lo spazio di quattro anni la persecuzione potesse essere più rigida; e in quanto al dirst negli Atti, che S. Genesio patì nel quarto Confolato di Diocleziano, cioè nel CCXC. non vi vedo pure ripugnanza neffuna. Della Storia di Diocleziano non ne fappiamo quafe nulla di ben continuato e diftinto; onde il precendere che Diocleziano nel CCXC. non potesse essere venuto a Roma, siccome vi venne altre volte, è un presenderne troppa, e un non persuader facilmente. Caso che egli nel CCXC. fosse venuto a Milano, e quindi partito per rivedere il suo esercito, potè dipoi prestissimamente portarfi di nuovo in Italia , e a Roma . Mamertino nel Genetliaco di Massimiano , dice di lui e di Diocleziano , per lo scorrere veloce che facevane : Ve dum vestigia vestra miramur, dumque vos adhuc esse in conspectu puramus, iam de vobis audiamus longinqua miracula. Ita omnes provinciae vestrae, quas divina celeritate peragratis , ubi fitis vicissim nesciunt ; sciunt tamen vos ubique vicisse. Lo che più amplamente conferma e e agera nel Cap. VIII. Di più è incerto se la venuta di Diocleziano a Milano feguifse nel CCXC. o nell' anno ancecedense , per confessione del Tillemont medefimo ; e

B 3

noi

noi non abbiamo di questo Imperadore niuna Vita ben particolarizzata e copiofa, e coordinata nella serie de' suoi fatti: onde per que-sti capi i nostri Atti possono benissimo sussistere ; e gli fteffi Bollandifti non banno voluto fequitare ne il Tillemont, ne il Ruinart, nel tempo della morte di S. Genesio . Tutti gli Atti , che fono ne' fette Passionari Fiorentini , quei del Mombrizio, quei del Fiorentini, banno co-Santemente il quarto Confolato di Diocleziano, per nota dell' anno, in cui fu martirizzato S. Genefio; e non fo perche quefta man. chi negli Atti interpolati dal Surio, che alla fine sono i medefimi di questi altri , mentre egli non gli abbia con la sua solita libertà mutilati. Per ciò poi , che appartiene al-la difficoltà , che fa il Tillemont , del darfi da Genesio, dopo il battefimo , il pane, i dolci, ed i ceri, il quale uso crede introdotto nella Chiefa posteriormente ; bifugnerebbe ricordarfi, che a quelli, che fi battezzavano, fi dava subito l' Eucaristia ; fi dava il latte , il mele, il vino; e v' interveniva ancora il cero acceso, e quest'ultimo rito è durato anche sino a' nostri tempi. Che maraviglia, che del pane, che avevano portato per l'Eucaristia, e del mele , e del latte , e de' ceri , fe ne distribuiffe dipoi anche agli aftanti? Ma di questi ceri io ne dubito, perchè nè gli Atti Laurenziani, nè quei di Santa Croce, ne quei di Santa Maria del

del Fiore, e del Mombrizio portano ciò; e non so donde il Surio se lo sia cavato. Gli hatti sopraccennati dicono, che Genesso dopo il battessimo sedens intrita, se dulcia erogabat: e questi probabilmente erano que' regali, che tutti i sovralodati Atti dicono, che l' Imperadore gli mandasse subito dopo il Battessimo, pel piacere avuto della sua rappresentazione. Con tutto questo io do quì gli Atti più brevi pubblicati dal Ruinart, e da' Bollandisti, che già Adone inserì nel suo Martirologio, e ne' quali non cadono difficoltà.

Beatus Genefius, para de la Corta de Roma magister Minthemetae artis, qui l'arte Ministimelics (2),

(1) Genefio è nome Creco Γενέσιος, il quale suona in nostra lingua Generativo. Forfe il nome Latino Genacius, corrisponde in qualche parte a Genesio; ed io trovo di più un certo Lucio Genucio Timelico, che saria Istrione ancora esso, come S. Genesio, appresso il Grutero pag. CCKL. e DCCCCKH. 2. se quel Timeleo qui denotasse arte e professione, e non fosse un cognome di Genucio.

(2) Arte Mimitimelica, è detta dal Greco μίμος Mimos, che fignifica Imisatore, e Suμελή Thymele, che vale Pulpiso, o Scena, o

stans cantabat super il quale stando in piedi Pulpitum, quod Theme cantava sopra il Pulle pi-

Palco elevato dello Scenario. Ora il Mimo, o Imitatore, o Istrione, che vogliamo dire, era uno, che fenza parlare, per via di gesti rappre-Sentava in Scena tutto quello, che voleva : ma S. Genefio oltre all' effer Mimo, era ancora sonatore di Chitarra, o di Lira, o di Flauto, che fi chiamava propriamente Timelico θυμελικός, dal sonare e cantare sulla Scena. Per queste due cofe adunque si dice quì effere stato Macitro dell' Arte Mimitimelica. Altrove però si trova scritto, Mimus Thymelicae artis magister, e meglio; come si è veduto in qualche Martirologio . Ne' Passionari Fiorentini si legge Mimustele tutto attaccato; ma credo che vada divifo, e che quel Tele fia un' abbreviatura di Thymelicae, o di Temele, come corrottamente in altri & fcritto. E fi dice Mimus Thymelicae artis . fenza quel Magister. E quì è da offervarsi, che egli esercitava questa professione, come Gentile, che era; poiche anticamente non era permesso a' Criftiani l' efser Commedianti e Istrioni , e infegnare quest'arte. Tertulliano nel Libro Degli Spettacoli gli condanna ; e S. Cipriano nella Piftola LXI. così scrive ad Eucrazio. Pro dile-Clione tua, & verecundia mutud, confulendum me existimasti , frater cariffime , quid mibi videatur de Histrione quodam, qui apud vos constitutus in eiusdem adbuc artis suae dedecore perseverat, & Magister & Doctor non erudiendorum, sed per-dendorum puerorum, id, quod male didicit, ceteris quoque infinuat : an talis debeat communicare

le vocabatur, & rerum bumanarum erat imitator. Et quadam die cum vellet Diocletiano Imperatori ludum tiae , utpote faeviffi tyranno Christiani exos erant, & buius rei gratia, Spectante.

pito (1), il quale si chiamava Timele, ed era Imitatore delle cose umane (2). Ed un certo giorno (3) volle exbibere de mysteriis dare a Diocleziano Im-Christianae observan- peradore lo spettacolo de'misteri della Religione Cristiana, come a quello, che era un crudelissimo tiran-Imperatore | no, il quale odiava i Cri-

nobifcum . Puto nec Maieftati divinne , nec Evangelicae disciplinae congruere , ut pudor & bonor Ecclefiae tam turpi & infami contagione foedetur; Si veda il Codice Teodofiano al titolo De Scenicis . (1) Pulpito, cioè il Palco della Scenario ,

come fi è detto nella Nota precedente.

(2) Imitatore delle cofe umane, cioè Mimo .

come fi è offervato fopra.

(3) Il Cardinal Baronio ha creduto che il martirio di S. Genefio feguiffe nell'anno CCCIII. ma benchè non sia certo e provato, quando accadesse, pure sembra più verosimile a Teodorico Ruinart, e al Tillemont , che feguiffe prima, e intorno all' anno CCLXXXVI. ma di questo parleremo più fotto. Diocleziano cominciò a regnare nell' anno CCLXXXIV. e CCCV. abbandonò l' Impero, e si ritirò a fare vita privata, nella quale morì nel CCCXIII. Moffe la crudele perfecuzione contro i Criftiani nel CCCIII.

omni populo, in medio theatri quafi aegrotus decumbens fe posieret baptizari, Minum in baec werba proposuit: Eia no-firi, gravem me sentio, levem me sentio, levem me sentio. Illi respondere runt:

Cristiani (1). A tale effecto, essendo spectadore, e statore l'Imperadore, e tutto il populo, giacendo come ammalato (2) in mezzo al teatro, propose la rappresentazione, che voleva farre, con queste patore le

(1) I Criftiani, e i riti loro, erano calunniati e derisi da' Gentili, come si vede ne' nostri Apologisti, e in Luciano, e nell' Autore del Filopatride, e passim negli Atti de' Martiri. S. Ago-sino nella Pistola LXVII. racconta di Dioscoro Architeatro, che fu un gran derifore de' Cri-Stiani e che finalmente si fece Cristiano a forza di miracoli. Quindi gli facevano materia del teatro, e degli spettacoli. Noi abbiamo di ciò vari esempli , oltre a questo di S. Genesio Romano, come si dirà più forto. Negli Atti Laurenziani Cod. 2. fi dice : Quae quum omui animo retineres, pergit ad theatrum unde male faginari consueverat , de introivit in Ornatorium suum, ubi cum falutatus a fuis minoribus confedifset . ait ad eos: Scitis quoniam Imperatores noftri exofos babeant Christianos . Qui responderunt dicentes : Ita boc omnibus notum eft, ut qui baec ignoret inveniri non poffit .

(2) Gli antichi Cristiani indugiavano spesso a battezzarsi all' età adulta, e in occasione di malattie, per passare all' altra vita mondi da

ogni colpa e peccato.

Nam

runt: Quomodo te levem facimus, si grave is es? Numquid nos fabri sumus, & ad runcinam te misuri sumus? Haec verba grave? Forse siamo noi tumus! Haec veroa exbibuerunt populo in Legnaiuoli, e ti meteremo fotto la piulia? Vesani, Christianus desidero mori. Qua rei inquiunt. Quibus Genessus: Vt in illa die veluti sugitivus in Deo inversiar. Francato autem niar. Evocato autem nesso: Acciocche in quel Presbytero & Exorci giorno, a guisa di fug-Ma , repente , Deo I gitivo , fia ritrovato in inspirante , credidit . | Dio (3) . Chiamato dun-

(2) Dice così Genesio per burlarsi de' Cristiani i quali credevano d'alleggerirsi d'ogni col-

pa ricevendo il fanto Battefimo.

(3) I Criftiani credevano ficuramente di salvarsi morendo subito ricevuto il mo.

<sup>(1)</sup> Negli Atti Laurenziani: Cui cum grato animo confensissent, de fecretis divinis, & quid vel qualiter Saperent , Spectante Imperatore , Mimos baec propofuit, quo fe aegrotum fimulans gratiam baptifmatis postularet . Propositum itaque a Mimo factum est . Et quum iaceret in grabato , ait ad fuos ¿c.

Nam illi iuxta le: dunque il Prete e l'Edum ipfius cum refe- forcista (1), in un sudif-

mo , liberandosi con esso dalla schiavitù del peccato e del Demonio, come un fervo, che fuggendo si libera dalla schiavitù del padrone. In altri Codici MSS. fi legge : Ne illa die , veluti fugitivus, a Deo inveniar . Fuggitivo fi chiamava il fervo o schiavo, che si fuggiva via . E quì è da offervare, che Genefio era verofimilmente Servo ; poichè tali uomini efercitavano la professione di Commedianti, e il nome medefimo Greco, e non Romano, fembra indicarlo. Nel fecondo Codice Laurenziano manca quello in Deo; e dopo questa risposta aggiunge : Ad baec verba Diocletianus rifum te nere non posnit; cui ut magis placerent, faciunt Exorciftam intrantem , dy Presbyterum fimul, ficut in alia die fecerant militi. Qui quafi ingresti ad aegrotum federe coeperunt iuxta lectulum.

(1) Čioè quei Mimi, che facevano da Prete da Esorcista. Anticamente interveniva anche l' Esorcista alla cirimonia del Battessmo, per gli esorcista alla cirimonia del Battessmo, per gli esorcista il catecumeni, e i battezati, sopra di che si veda il Casalio De antiquis Christianorum Risibus. Quello che compendio gli Arti più dissul di S. Gensso, e gli ridussa una breve Leggenda, che è nel Codice MS. nominato sopra della Biblioteca di Santa Croec, ha creduto, che questo Prete, e questo Esorcista, fossero veramente Cherici Cristiani, chiamati con inganno; e che l'azione si facesse nel Palazzo dell' Imperadore, in curia Impera-

toris.

U

diffent , dicunt ei : | bito , inspirandolo Id-Quid ad nos misset;

Quid ad nos misset;

silole? Genessus iam

non simulate ac side,

sed ex puro corde re
spondit: Quia accipere cupio gratiam

Christi, per quam

renatus librrer a rui

con simulatamente

figliuolo? Genesso omai

non simulatamente

figuratum non simulata na iniquitatum mea fintamente, ma di puro rum . Cumque Sa- cuore, rifpofe : Perchè cramentorum mysteria | desidero ricevere la gratramentorum mysteria complessent, & indu tus vestibus albis es quale rinascendo sia li-set; veluti per ludum berato dalla rovina det-a militibus raptus, le mie iniquità (3). E aven- .

(1) Ecco la grazia di Dio trionfatrice, di cui fu effetto la libera conversione di Genefio .

(2) Il Battefimo fi chiama grazia di Cristo , perchè è effetto della sua grazia, e ci fa grati a lui, e fuoi figli.

(3) S. Genefo parla qui con frasi Cristia-ne, e con un linguaggio più da Fedele, che da Gentile, perciocche gli erano noti i misteri, e i riti, de' Cristiani; e perchè i suoi genitori e parenti erano Cristiani; e perchè egli era curiosissimo in indagare i nostri sacramenti, come egli stesso dice più sotto. Oltre di che i Gentili bene spesso erano inpien-

er ad semilitudinem avendo essi compiuti i sanstorum Martyrum, de Christi discutiendus ed egli essendo vestito nomine, Imperatori di bianchi vestimenti, fuisset exhibitus, stans (1) come per ischerzo an editiori loco, ita fu preso da'soldati, e concionatus est. Au di Imperator, & o Martiri, per essere esamnis exercitus , fa | minato ful nome di Cri-

formati delle cose de' Cristiani, come si conofce dall' Autore del Filopatride, e da quanto scriffe lerocle . Negli Atti Laurenziani ne segue : Fie clamor populi, currunt curfores, ferentes ei

munera ab Imperatore miffa.

(1) Quei, che si battezzavano, si vestivano di bianco, e stavano così vestiti almeno otto giorni: cioè nel Battesimo ordinario, dal Sabaro fanto, fino alla Domenica dell' ottava di Pafqua, la quale però è detta In Albis dec. Dopo vestibus albis, così segue ne' Codici Laurenziani: Et coepit fedens erogare intritam, & dulcia . Et ecce repente dum erogat , veniunt auali ab Imperatore miffi , qui eum tenerent . Qui quum fuiffet ad fucatam paffionem adductus veram ponit confessionem . Tunc in albis vestibus vadit ad locum ipfum , ubi fpectabat Imperator, & adscendit in locum ubi suerat statua Veneris, quae fuerat de loco in loco traiceta, ac de eminentiori loco ita concionatui eft . Il Manoscritto di Vtrecht appreffo i Bollandifti ha: Adscendens Super basim, ubi statua fuerat Veneris, ita concionatus eft .

tiefcumque Chriftia- e ftando in luogo ele. num vel nominatum vato così predicò : audivi, exhorrui , & Afcolea, Imperadore , e in confessione permanentibus infultavi . Ego etiam parentes i meos . & adfines . causa nominis Chri- mente nominai fi un Crie ftiani extecratus fum, I ftiano, inorridiva , ed & in tanta derifione infultava quelli, che perhabui Christianus, ut fiftevano nella confessiomysteria corum dili Ine (2). lo esecrava angenti examinatione cora i miei genitori, e perquirerem, ut ex gli affini (3), per cagione eq-

pientes & populi hu | Cristo (1), su presen-ius urbis. Ego quo tato all' Imperadore; tutto l' efercità , i fapienti, e i popoli di questa Città . lo ogni volta, che udiva fula-

(1) Cioè full' effer di Cristiano ; ma tutto in burla per dare il compimento alla Scena.

(2) Cioè nel confessare la fanta Fede di Crifto davanti i tribunali de' Gentili ; onde i Martiri si dicevano ancora Confessori, spezialmente nel tempo che erano ritenuti in carcere, o condannati a scavare i metalli , o csiliati, oppure occupati per pena in altri la-boriosi mestieri. Gli Atti de' Codici Fiorentini aggiungono, che confessavano inter poenas, cioc tra' tormenti .

(3) Di qui si conosce , che S. Genesio av -va i genitori e parenti Cristiani, e che o aveme

eorum fandificatione | del nome Cristiano; e ludum vobis exhibere vellem. At ubi
me aqua nudum te
tigit, & interrogatus credere me refpondi, vidi superi tisticazione di quelli (2),

va moglie, o aveva maritata qualche forella, o altra parente: mentre per nome di Affini qui non s' indicaffero impropriamente quei dell' Aguazione o Cognazione. Se però era Servo, bisogna che egli non fosse Romano, ma bensì forestiero e forse Greco, e che poi in guerra foffe stato fatto prigioniero, e condotto a Roma, ove poi divenisse Scenico.

(1) Negli Atti Laurenziani ful principio si dice : Et dum vellet Imperatori per artis fuae peritiam placere, scrutari per fingula coepit fecretam de venerabilem Dei legem ; de dum curiofissime attonitus singula perquireret , pervenit ad investigandum baptismum & perceptionem grutiae Dei, ita ut omnia quae didicerat in libello fibi conscriberet. Quae cum omnia animo retineret

(2) Cioè, per dare spettacolo abusandomi della fantità de' Mifteri de' Cristiani . Gli Atti MSS. Fiorentini hanno ex ea fanctificatione . Erano foliti i Gentili , come ho fopra accennnto, di così schernire i Cristiani, e le loro cirimonie. Nel Cronico Pafquale all' anno XIII. di Diocleziano fi racconta, che nella Città d' Eliopoli un certo Getafio o Gelafino, Mine manum caelitus dare a voi giuoso e spervenientem, & Ange los radiantes super l'acqua toccò me ignume stetisse, qui o do (1), ed essendo stato minia

mo o Commediante, volendo sbeffare il Battefimo de' Cristiani, fu dagli altri Mimi gettato in un bagno, e vestito di bianca veste; ma in un tratto mutato dalla divina grazia, cominciò a gridare d' effer Criftiano; onde fu scacciato dal teatro, e lapidato, e fatto morire dal popolo. Il Martirologio Romano al di XX. di Maggio fa menzione di S. Ardaleone Mimo, il quale rappresentando in teatro per ischerno le cirimonie de' Cristiani , a un tratto cangiato per divina infpirazione, approvò quelle non folamente colle parole, ma col testimenio del proprio sangue. E al di XV. di Ottobre commemora S. Porfirio parimente Mimo, che in presenza di Giuliano Apostata avendo per beffa ricevuto il Battefimo , cangiato subitamente di cuore , protestò d' essere Criftiano; onde, per ordine di quell' Imperadore, recifagli la testa, fu coronato del martirio.

(1) Anticamente si battezzava con ignudare il Catecumeno, e immergerlo nell' acqua del la Fente battesimale. Queste Fonti erano perciò molto spaziose, e situate sul pavimento della Chiesa, e di figura ottangola; come la descrivono alcuni vessi riportati dal Grutero. Si vedono ancora inoggi in S. Giovanni di Pisa, e in S. Giovanni, e in S. Fridiano, di Lucca.

mnia peccata, quae ab infantia feci recitaverunt de libro, quae mox is ipía aqua laverunt, in qua in confpectu veftro perfus sum, & mihi candidiorem nive postmodum oftenderunt. Nunc igitur, iaclite Imperator, & vos omes infantiani poi laverone igual poi laverone mnes

Non ha gran tempo, che è stata disfatta quel-la, che era in mezzo a S. Giovanni di Firenze, e nel pavimento si vede ancora la figura ottogona del suo ampio contorno. Dante dice, che da giovanetto vi cascò dentro, e poco mancò che non vi affogasse: benchè cascò pro-priamente in certi pozzetti d' acqua, che erano intorno al Fonte maggiore.

(1) La mano, che scende dal Cielo, era appresso gli antichi simbolo della Divinità, e del suo aiuto e protezione. Vna tal mano si ve-de nel rovescio della Medaglia dell' Apoteosi di Costantino il Grande appresso Anselmo Banduri, e altri Antiquari; e circa a questo Simbolo dissi varie cose nell' illustrazione, che seci d'un Bafforilievo di S. Stefano Protomartire nelle No-velle Letterarie dell'anno 1744. In aloune Miniarure di libri Ecclesiaftici MSS. della Laurenziana, e della Riccardiana, ho veduto dipinto questo stesso Simbolo, per significare il medesimo .

mnes populi, qui za fono stato sparso (1), de his mysteriis risistis; mecum credice verum Domi
num esse Christum, illustre Imperadore, e
hunc esse veritatem, hunc esse per iptatem, & per ipsum C 2
que-

(1) Cioè, era stato sparso e bagnato mentro vi su unstato dentro. Battezzare sur si su Greco, suona in nostra lingua Tussare, in Latino Tinguere. Negli Atti Laurenziani, in questo discorso di S. Genesso, è qualehe parola vantaggio, e qui vi sono interposte le seguenti parole: Quid ergo faciam? Dum studeo placere Regi terrestri, coelesti Regi complacui. Quum bomimbus risum facere cupio, Angelis gaudium seci. Nunc eyo.

ci. Nunc épc.

(2) Il vero Signore, cioè, il vero Dio, Siccome Genefio sapeva benissimo le frasi, e i modi di parlare, de' Cristiani; sapeva ancora, ehe esti col nome assoluto di Signore intendevano Iddio: Cristo è stato sempre riconosciuto Iddio dagli antichi Cristiani, come si vede dagli Arti stessi d'Ameriri, ne'quali espressamente dicessi Christus Deus. Anzi negli Arti MSS. di S. Genefio della Laurenziana è scritto Verum Dm, che si debbe spiegare Deum, servicendosi ivi Dominum, così Dnm. Così ancora in altri MSS. Fiorentini di questo Santo. Cristo è espressamente detto Iddio.

a quo in equuleo fu dia-

fum vos ad indul-gentiam posse per-tingere. Ad baec Im-questo essere la verità, questo essere la pietà, e perator Diocletianus ve | per effo poter voi arribementissime indigna vare all'indulgenza (1). tus , flatim eum fu | A quefte cole l'Impe-Stibus crudeliffime cae | radore Diocleziano forfum Plautiano Prae tiffimamente idegnato, felto tradidit ad fa- (2) fuhito, avendolo faterificia compellendum : to battere crudeliffimamente co' bastoni, lo fpenfus, & ungulatum | confegno a Plauziano(3) Pre-

(1) Cioè alla remissione, e al perdono de' peccati, siccome segui a Genesio. Gli Atti MSS. Fiorentini hanno: Tune in furore prolapfus Imperator iust adduci ad se omnes qui cum eo Mi. mum luferant . & in conspectu suo virgis caedi doc

(2) Nel Manoscritto ancora d' Vtrecht citate da'Bollandifti vi è inferito questo Episodio : Alla ra l' Imperadore acceso di furore, comandò sutti quegli, che avevano fatto il giuoco, foffer condotti avanti di fe , e foffero fortemente bai suti con vergbe , stimando che effi fimilment eredesfero. Ma est cominciarono a bestemmiare : nome fanto con rimprovero dicendo: Nai abbia mo penfato altrimenti. Questo poi impazzito 1. sciò la sua allegrezza, e si prese il pianto dell' Cristianità; e perciò questo egli, soto sperimenti che solo ha fatto. Allora P Imperadore incrud-Undo contro Genefio ec.

(3) Il Tillemont legge Pluziano ; gli Atr. MSS.

dintissima laceratione etexatus, lampadibus etiam inflammatus, cum in side persisseret dicens: Non est Rex praeter eum, quem C 3 le

MSS. di Santa Maria del Fiore hanno Apliziano
e Apliciano. Adone però legge Plusiano. Nel
Codice d' Vtrecht citato da' Bollandiffi è
feritto Plafiano. Ne' Codici Laurenziani fi
ferive questo nome in diverse maniere Aplutiano. Plusiano Apliciano. Pliciano. Il nome
di Plusiano fi trova in un Inserizione appresso l' Aringo nella Roma Sotterranea Lib. IV.
Cap. XXVII.

## PLVSIANI CONPARI BENEMERENTI IN PACE QVI VIXIT ANN. PLVS MINVS XXVII. DE. XIII. KAL MART

(1) Cioè, Prefetto del Pretorio, o Palazzo Imperiale, come offerva ancora il Tillemont.

(2) Il Cavalletto era una macchina d'un legnoo affe lunga fostenuta da quattro gambe di legno, sul quale si stendevano i Martiri, stirandogli le membra con gran forza, e scommettendo loro tutte le congiunture. Si veda il Galleni De Craciasibus Martyrum.

ro . & colo eum : & pro eius cultura si millies occidar, ipsius ero ut coepi. Christum mihi ore, Christum mihi de corde, auferre tormenta non poterunt . Valde enim poeniteo me erraffe, quod ante nomen fanctum in hominibus fanctis exhorrui, & fatis tardius ad adorandum verum Regem fupermiles accessi : Martyrii coronam capitis obtruncatione me-

quem vidi ; & ado- le (1), e fu colle fiaccole (2) ancora infiammato . Ma persistendo egli nella fede , diceva: Non è Re fuor di quello, che bo veduto (3), e lui adore e venero; e per lo fue culto, fe io fia mille volte occifo , fard , come bo cominciato, di lui. I tormenti nen mi potranno togliere Crifto dalla bocca, Crifto dal cuore . Imperciocibe molto mi pento d'avere errato, avendo per l'avanti avute in orrore il fanto nome in uomini fanti, e molto tardi superba foldato venruit . Tunc Plantianus | ni ad adorare il vero Rege

(1) L'ungule erano certi graffi di ferro acuti, co' quali stracciavano le carni de' Santi Martiri . Si veda il lodato Galloni .

(2) Le fiaccole , o lampadi, erano una specie di torce accese, colle quali bruciavano le carni de Martiri. Se ne veda la figura appreffo il Galloni .

(3) Cioè in quella mano, che era simbolo di Dio, come si disse; lo che è osservato dal Ruinart .

Praefectus hace audi-ens, iusti eum ilico decollari. Et decol latus est beatus mar-tyr Genefius VIII. Kal. Septembris, praestan Prefetto queste cole, se Domino nostro le | comandò che fosse subisu Christe , qui vi to decollato . Fu dun-C . e de .

(1) Ne' Codici Laurenziani dopo queste (1) Ne Codici Laurenziani aopo queite parole ne fegue: Dicit ei Plutianus: Quis est Rex practer Regem nostrum? Cenesus respondis: Rex iste bomo est; Rex autem quem adoro ego. Deus est. Rex iste super certam partem terrae imperat; Christus autem in toto coclo est in tota terra imperat. Rex iste intra certos annos finem inveniet; Chriftus autem vivit de regnat in omnia aeterna faecula faeculorum. Igitur cum diu in equleo positus acrius actus esfet, & flammae lampadum latera eius aperirent , semper Chriftum in voce , Christum in clamore, Christum ufque ad finem quaeftionis confessus eft . Cuius gesta Diocletiano Plutianus Praefectus intra Palatium cum recitaffet , iuffit eum idem Imperator capite caedi .

Quam fententiam &c.
(2) Ciò che feguita fino a otto giorni ec. dice il Ruinare di averlo trovato in un folo Codice, ed in vero fono foverchie repetizioni, le quali non fi hanno appresso gli altri Scrit-

tori, e appresso gli altri Atti MSS.

de di Settembre, vale a dire il di XXV. d' Agosto (1), per favore pre-

(i) Abbiamo però veduto fopra, che alcuni Martirologi fegnano la festa di S. Genesio il di XXIV. d' Agosto. Viene poi dall' errore del Calendario Giuliano, come si disse, l' esfer legnato il di primo di Settembre in alcun . Calendario. Il Cardinal Baronio mette la morte di S. Genefio all' anno CCCIII. è sbaglia il Padre Pagi dicendo, che il Baronio non ha fatto menzione del Martirio di S. Genefio . Ma il P. Ruinart erede più verifimile, che feguiffe prima , cioè , nel CCLXXXVI. Si vede, che egli non avea veduto quanto ha notato Francesco Maria Fiorentini al suo antico Martirologio fotto il di XXV. d' Agosto , ove cita alcuni Arri di questo Santo, i quali dicono, che egli patisse sotto il quarto Consolato di Diocleziano, il quale cade nel CCXC. Ma non aveva neppure veduti gli Atti dati fuora dal Mombrizio, poiche ancora in esti si dice il medesimo, ed egli non nota nulla di ciò . Così pure dicono gli Atti manoscritti , che efistono nella Biblioteca Laurenziana , e quei di Santa Croce, e quegli che si conservano nella Biblioteca dell' Opera di Santa Maria del Fiore. Gli Atti però accennati dal Fiorentini fono ftati confiderati dal Tillemont in que' brevi articoli, che riporta, come ho detto nel Prologo, ove ho esaminato le sue ragioni; e ciò non offante mette il Martirio di S. Genesio nel CCLXXXV. e ho detto che i

prestatogli dal nostro Signore Gesù Cristo, che vive e regna per tutti i secoli de' secoli. Gosì è. (1)

Hollandisti non interamente persuasi dal Tillemont, e dal Ruinart, mettono questo Martirio alla sine del secolo terzo, o al principio del quarto, perchè Diocleziano su' principi del

l' impero fu amico de' Cristiani .

(1) Qui è degno d' effer riportato un paffo di Teodoreto nel Lib. VIII. Della cura delle Greche affezioni: Ακούω δε έγωγε τινάς καὶ τῆ σκηνή ξυνηςαφένησε καὶ ἐξαπίνης τοϊς άγωνιςαϊς ξυνίαχθένιας, και άξιονίκους γεγενημένους, και των σεφάνων τε οχηκόδας. Io fento poi , che ancora alcuni educati nella Scena , fono ftati collocati nell' ordine degli Atle-\$i , e divenuti vincitori , banno confeguito le corone. Qui mi è opportuno pure il riportare quanto in generale scrive S. Agostino del Battesimo da. to in iscena e per giuoco a' Mimi ed Istrioni : poiche essendosi veduto sopra, che la Chiesa d' Africa celebrava la festa dis. Genesio Romano, non farebbe gran cofa , che S. Agostino nel Lib. VII De Baptismo contra Donatistas , ove agita la quistione, se il Battesimo conferito istrionicamente e per giuoco, sia valido, si movesse a trattare ciò, avendo riguardo all' esempio del battesimo del Martire S. Genesio. E per vero dire egli ne parla con tali parole, che fembra avere avuto in mente quel finto

Battefimo, e il fubito cangiamento di Genefio, e pare che propenda a dichiararlo valido, e validamente conferito . Ecco le sue parole : Solet esiam quaeri, utrum adprobaudum fit ba-ptisma, quod ab co, qui uon accepit, accipitur, so forte boc curiositate aliqua didicit, quemadmodum daudum sit ( che è ciò , che fece S. Genesio ) & utrum nibil interfit quo animo accipiat ille, cui datur, cum simulatione, an sine simulatione : si cam simulatione, utrum falleus sicut in Ecclesia, vel in ea, quae putatur Ecclefa: an iocans, ficut in Mimo: & quid sit sceleratius, iu Ecclesia fallaciter accipere, an in baereft vel fcbifmate fine fallucia , ideft , animo non simulato , de utrum in baereft fallaciter, an in Mimo cum fide, fi quifquam inter agendum repentiua pietate moveatur ( come fegul a S. Geuesio ) quamquam talem, si etiam illi conferamus, qui in ipsa Catholica fallaciter accipit, mirum si dubitatur quis cui traeferendus fit . Quid enim profit animus veraciter dantis fallaciter accipienti non video : fed arbitremur etiam fallaciter aliquem dantem, quum & tradeus & accipiens fallaciter agant in ipsa unitate Catbolica, utrum boc magis baptisma ste acceptandum, an illud, quod in Mimo datur, fi gnis exfiftat fideliter , subito accipiens commotus ( come fu S. Genesio ) an quantum ad ipsos quidem attinet bomines , plurimum diftet inter credentem in Mimo, & irridentem in Ecclefia , ad ipfins autem Sacramenti integritatem nibil interfit. Si enim nibil interest ad integritatem Sacramenti in ipfa Catholica, utrum id aliqui fallaciter an ve. raciter agant , quum tamen boc idem utrique agant , cur extra interfit , non video ; quando ille qui accipit non simulatione palliatus, sed religione mu-Lita.

confirmandum Sacramentum illi veraces inter quos agitur, quam od frustrandum illi fallaces a quibus agitur & in quibus agitur; & tamen fi postea prodatur, nemo repetit; sed aut excommu-nicando punitur illa simulatio, aut poenitendo sanatur. Sed uobis tutum est in ea non progredi aliqua temeritate sentenciae, quae nullo in Ca-tbolico regionali Concilio cocpta, nullo plenario Concilio terminata funt; id autem fit cura fecu-rae vocis adferere, quod in gubernatione Domini Dei noftri & Salutatoris lesu Christi , universalis Ecclefiae confensione roboratum eft . Verumtamen f quis forte me in eo Concilio constitutum, ubi talium rerum quaestio versaretur , non praecedentibus talibus, quorum sententias sequi mallem, urgeret ut dicerem quid ipfe fentirem, fi co modo adfectus essem. quo eram, quum ista dictarem, nequaquam dubitarem, babere cos baptismum, qui ubicumque , & quibuscumque illud verbis Evangelicis consecratum, fine sua simulatione & cum aliqua side accepissent ( non altrimenti di quel che facesse accepigem (non quamquam eis ad sa-lutem spiritalem non prodesset, se caritate caruisfent , qua Catholicae infererentur Ecclefiae . Si enim babeam, inquit, fidem, ut montes trans-feram, caritatem autem non babeam, nibil sum. ficut iam praeteritis maiorum statutis non dubito, etiam illos babere baptismum, qui quamvis fal-laciter id accipiant, in Ecclesia tamen accipiunt, vel ubi putatur esse Ecclesia ab eis, in quorum societate id accipitur, de quibus dictum est, Ex nobis exierunt. Vbi autem neque societas ulla esset ita credentium, neque ille qui acciperet, ita crederet, sed totum ludicre & mimice & ioculariter ageretur, utrum adprobandus effet baptismus, qui fie daretur , divinum indicium per alicuius

revelationis oraculum, concordi oratione, & impensis supplici devotione gemitibus implorandum esfe censerm, ita sans us post mue disturos senteutias, me quid iam imploratum & cognitum adferrent, bumiliter exspectarem; quanto magis ergo
nunc son praesidicio diligentioris inquissionis,
vel maioris austoritatis illud dixisse accipiendus
fxm?

## Antico culto e venerazione di S. Genesio Martire Romano.

\*\*\*\*

IL culto e la venerazione de' Fedeli verso il Martire S. Genesso Romano, non dubito punto, che cominciasse nel secolo quarto della Chiefa; poiche, benchè nel Calendario del Buberio scritto circa il CCCL, non se ne faccia menzione, pure in quello Cartaginese, come si è veduto sopra, vi era la sua memoria: Calendario che sembra essere stato fatto circa il CCCCL. Ora non è credibile. che la Chiefa Affricana onoraffe la memoria ' d' un Martire Romano, di cui non si facesse qualche onorevole ricordanza ancora nella Chiesa Romana: ficche in questa dimolto tempo innanzi se ne dovea sar la festa. Non credo neppure, che appunto nel CCCCL. si cominciasse in Affrica a venerare questo Santo, poiche avendo S. Agostino scritti i suoi Libri del Battesimo contro i Donatisti circa l' anno CCCC. delle sue parole, da me sopra riportate, si conosce, che egli avea la notizia della mirabile conversione di questo Santo, e ciò probabilmente, perchè era già Cr.

celebre ancora nella Chiefa Affricana. Di più, non vi effendo stata Chiefa, che più dell' Affricana abbia venerata la fantità del Battesimo contro gli attentati degli Eretici e degli Scismatici; e sostenuta l'efficacia trionfarrice della Grazia divina; non poteva se non per tempo adottare esta il culto d'un Martire, nella cui conversione tanto l' una che l' altra aveano sì maravigliofamente lampeggiato. Già il suo sacro nome sarà stato subito inferito ne' Diptici della Chiefa; e faranno state fatte da' Fedeli alle sue Relique tutte quelle onorevolezze, che al suo gloriofo Martirio erano dovute; e dopo la pace restituita da Costantino alla medesima Chiesa, e non molto dopo la morte dell'em-pio Apostara Giuliano, seguita nel CCCLXIII. credo che i Fedeli, ne' quali non potevano non fare grande impressione il Battesimo, e la conversione straordinaria, e l' insigne, martirio di S. Genefio, cominciassero a solennizarne la memoria, e a edificare in suo onore delle Chiese. Quindi è che nel sesto e fettimo fecolo si vede continuata la sua memoria dall' antico Martirologio pubblicato da Francesco Maria Fiorentini , e nell' ortavo fecolo la celebra il Martirologio di Flore , e il Calendario di Frontone Duceo ; e tanto più poi ne' Martirologi venuti dopo si decanta la sua passione, come sopra si è opopportunamente veduto. Ma nel secolo VIII. noi fiamo certi, che già vi erano due Chiefe dedicate al suo nome. Vna era in Roma, l'altra nella Diogesi di Lucca, in quella parte della Toscana, che chiamasi Valdarno di fotto, e che fino dal MDCXXII. fu inclusa nella Diogesi di San Miniato, Vescovado eretto in quell'anno. Della Chiefa di Roma, così parla il Pontificale, o come fi dice Anastafio Bibliotecario, incorno all'anno DCCXXXI, dove tratta di Gregorio III. Item in Ecclesia Beati Genesti Martyris teffum noviter restauravit , ubi & altare erexit in nomine Salvatoris Domini noftri lefu Christi, in quo contulit patenam argenteam, & calicem, feu coronam argenteam, cum Delphinis fex, necnon & coronglam auream cum Cruce pendentem fuper altare. Si conosce dalla restaurazione del tetto, che fece Gregorio III. di questa Chiesa, che essa dovea essere antichissima, poiche avea bisogno nel fecolo VIII, di riftoramento : ende non era forse meno antica del IV. o V. secolo. Siccome credo questa Chiesa di Roma la più antica dedicata al Martire S. Genesio, così mi persuado che in antichità possa dopo questa precedere alle altre .

La Chiesa di Vico Vallari nella Diogesi di Lucca. Di questa ne abbiamo menzione nell' anno DCCXV, in Carta Arctina appresso Ladovico Antonio Muratori nelle Anticbità Italiche Tom. VI. pag. 367. che è un Giudicato d' alcuni Vescovi, il quale così comincia : In nomine Dei , & Salvatoris no-Bri lefu Christi . Ex iussione Domini cellentiffimi Liutprandi Regis, dum coniunxiffemus nos fantifimi , Teudaldus Vefulanae Ecclefiae Episcopus, & Maximus Pifanae Ecclefiae, necnon & Speciofus Florentinae Ecclefiae , adque Telesperianus Lucensis Epis opus, ad Ecclesiam S. Geness in Vico, qui dicitur Walari, ibique residentes una cum Misso Excellentissimi Domini Liutprandi Regis, nomine Guntberamo Notario, penerunt in noftram praefentiam Sanctiffini Viri, Adeodatus Senenfis Ecclefiae Episcopus, & Lupercianus Aretinae Ecclefiae Epifcopus , altercationem inter se babentes de Diocefts , Ecclefiis , & Monasteriis, in finibus Senensis territorii einstanti de la constanti de la fa di S. Miniato in Quarto, nella Diogefi di Lucca, è stata fondata forto Balfario Vescovo di Lucca interno al DCC. siccome si conosce da Carta di Giovanni Vescovo di Lucca riportato dal lodato Muratori nell' opera citata Tom. VI. pag. 405. ed io opino, che questa Chiefa sia quella, che ha dato il nome alla Terra di San Miniato, in oggi Cit-

tà Vescovile della Toscana, come quella, che dove effere affai antica, poiche diede il nome a una tal popolazione e Città; a per-chè niuna altra se ne trova dedicata a quefto Santo nella Diogesi di Lucca. Ora que-Ra Chiesa di S. Miniato in Quarto, era soggetta alla Chiefa Prepofitura di S. Genefie, come costa da Bolla di Celestino III. Papa, data nel MCXCIV. e-pubblicata da me nel mio Odeporico a pag. 169. fegno chiaro, che la Chiefa di S. Genefio era di veneranda antichità. E che questa Chiesa di S. Genesia in Vico Walari, sia quella, che avea sottoposta la Chiesa di S. Miniato, chiaramente fi comprende da una Carta riportata da me nella Prefazione alla prima parte del mio Odeporice pag. XXIX. la quale è del MXI. e nella quale si nomina l' Arno siume, e il Castello di Vico, e la Chiesa di S. Genesio. e il luogo detto San Genefio; e di più vi fi commemora la Chiesa della Beata Santa Maria che è presso il fiume Arno, e che io non dubito, che fosse situata ancora esfa nel Vico Vallari. Imperciocchè il sempre memorando Muratori nel Tomo I. delle Antichità Italiche pag. 669. riporta una Carta del DCCCI. efistente nell' Archivio dell' Arcivescovado di Lucca, in cui si dice che Sithimando, figlinolo di Sicalo, edifica una Chiefa nel proprio territorio, che è in loco Vi-

υ

co Alais ( to credo che debba leggerfi Vico Walari ) dove egli abitava, in onore di Dio, e della Beata Santa Maria fempre Vergine, Madre del Dio , e Signor nostro Gesù Crifto; e questa Chiefa di S. Maria pure è foggetta a quella di S. Genesio, come costa dalla citata Bolla di Celeffino III. Quindi non è maraviglia, che effendo stato poi disfatto Vito Valari, o come poi fi chiamò il Borgo di San Genefio, e trasferiti gli abitatori a San Miniato; altra Chiefa di questa Terra ancora, fondata in quel tempo, prendesse il no-me da' due Titolari delle due Chiese di Vico Valari , cioè di S. Genefio , e S. Maria , i quali Titolari ha anche in oggi la Cattedrale di San Miniato, di maniera tale però, che S. Genefio fia sempre in primo luogo, in memoria dell' anteriorità della fua Chiefa, come fi vede da una Bolla d' Innocenzio VIII. prodotta da me nel mio Odeporico a pag. 194. Di più si conosce dall' Annalista Saffone, che benche la Chiefa di S. Genesió si dicesse in Vico Vallari, pure in progresso di rem-po Vico, e San Genesio surono due Castella diffinte, e tali erano ancora nel secolo XII. come fo vedere nella quarta Parte del mio Odeporico a pagin. 1246. Si è poi sempre celebrata la memoria di questa Chiefa di S. Genefio, pel Borgo o Terra ivi appoco appoco fundata, onde è che in Diploma del DCCCLXXX, citato da me nell' Odeporico a pag. 91, si nomina la Corre di S. Genessio. Il Borgo poi di S. Genessio è no-minato in Carta del DCCCCXLVII, ivi a pag. 86. e intorno al MLXI. Aleffandro 11. concede privilegi alla Chiefa di S. Genefio; lo che fecero dipoi ancora Pafquale Il. Engenio III. Anastafio IV. Aleffandro III. Lucio III. e Clemente III. come si ricava dalla Billa citara di Celestino III. Nel MLXXIV. fi tenne a S. Genefio un Concilio, a cui intervenne S. Pietro Igneo Vescovo d' Albano e Cardinale, e S. Anselmo Vescovo di Lucca, tra gli altri, come ivi a pag. 95. e nel MCXCVII. nella Chiesa di San Cristosano di S. Genesio si conchiuse la samosa lega a difesa comune tralle Citta di Firenze , Lucca; Siena, Volterra, e Sanminiato, ed altri Popoli della Tofcana alla prefenza del Cardinale Pandolfo Mofca, e del Cardinale Bernardo, Legati del Papa; il di cui Strumento è riportato da Scipione Ammirato nella Storia de'. Conti Guidi. Ma già molto innanzi, nel MCLX. Gnelfone Duca di Tofcana, avea tenuto in questo Borgo pubblico congresso de' Popoli della Toscana, come feci vedere nel mio Odeporico pag. 97. Anzi il Duca Arrigo nel MCXXXVII. affediò, e s'impadronì di S. Genesio e di Vico, come si dice nel detto Odeporico pag. 1246. La fituazione del Borgo di S. Genefio era alla finistra dell' Arno, in distanza da Firenze circa a XX. miglia verso Occidente, passato il Borgo di S. Fiora, e il prossimo siume Elsa, e un eminenza che si chiama il Poggetto, non in gran distanza della Torre, che fi diceva di Benno, come dalle Carte antiche riportate nel mio Odeporico pag. 59. e 76. fi ravvifa, nella pianura, dove oggi in memoria è una Chiefina modernamente fatta confacrata a S. Genefio, che torna fulla strada maestra a destra per andare verfo Pifa. Effendo flato nel MCC, abbandonato questo Borgo da' suoi abitatori, passati a dimorare sul vicino elevato Calle e Castello di San Miniato, come scrive Gio. Villani Lib. V. Cap. XXVII. fu . come ho accennato, trasferita ancora là la Chiesa di S. Genesso, la quale su la Maggiore, ed ora è la Cattedrale, e S. Genesio è il Patrono della Diocesi di Sanminiato, onde in tutta la Diogesi se ne offerva e celebra la festa di precetto .

Oltre a questa Chiesa famosa di S. Genesso, altre si trovano nella Diogesi di Lucca. Voa è situata nel Vicariato di Camaiore, o Campo Maggiore, come anticamente si diceva, lontano da esso due miglia in circa, in luogo detto Bargecchia, della quale così parla Francesco Maria Fiorentini nel-

le Note al suo Martirologio sotto di XXV. Agosto secondo la mia traduzione Italiana: Solenne è il giorno di San Genesio il dì XXV. d' Agosto in un luogo del Lucchese chiamato Bargecchia, dove è una Chiesa dedicata al nome del medessimo; e dura ancora all' età nostra un prodigio d'ogni anno, che io stesso bo veduto, e che io non issimo alie-no il brevemente qui segnare a gloria del Santo Martire. Nella vigilia della sessa di San Genefio ( le antiche imagini , che vi fono, sembrano rappresentarlo Commediante, e il Commediante commemora in questo giorno Rabano ) si fa un gran concorso de' convicini popoli a quella Chiefa . Imperciocche quelli che sono travagliati dal male Epileptico, o Caduco, accompagnati dagli amici, e da parenti; vanno allegri alla Chiesa per essere sanati, e per le maraviglie del terreno, che è attorno. Appena toccano quella sacra terra, quegli, che banno questo male, subito sono prest dal mal caduco, e caduti in terra, dalle mani delle persone pie sono portati alla loggia della Chiefa, e tutta la notte della vigilia, coll'aiuto degli altri, sono portati e riportati dalla loggia alla Croce, che è posta all'estremità di quel sacro terreno, travagliati da frequentissime irritazioni e accessi del male . Moltissimit racquistano l'intera sanità; gli altri è co-stante sama, che per un anno non sono più

prefi dal malcaduco. Tutte queste cofe ognan-no si vedono dagli occhi di tutti gli astanti, degne d'effere registrate tra quei miracoli, che come fegni della vera Chiefa ba Iddio voluto che sieno perpetui. Quindi i popoli circoftanti chiamano l' Epilepsia, il Male di San Genefio, ed a chi non può star fermo dicono il proverbio : Ha toccato la di San Genesio. Questo prodigio è con-fermato dal P. Cesare Franciotti nel Tratta-to delle Chiese dello Stato Lucchese, e dal P. Gramatica nella Guida Sacra alle Chiefe di Lucca, e viene ammesso da' Bollandisti, i quali pure riportano questo stesso racconto del Fiorentini . L' altra Chiesa è quella di Castel Durante nel Piviere di Compito, ed è affai piccola, e innanzi al MDLIII. era fotto il titolo di S. Aleffandro. Ma in quell'anno vi fu eretto un altare in onore di S. Genesio, e una Confraternita di Laici col titolo pure di S. Genefio, onde ha dipoi questa Chiesa preso parimente il suo nome. Vi si trova una Reliquia del braccio di questo Santo Martire; ed è tradizione antica in quel luogo, che volendovisi fabbricare, venne alle mani del Muratore un marmo, ed egli voleva spezzarlo per servirsene a comodo suo, ma non potè mai da principio, per molto che col martello lo percoteffe. Finalmente con un colpo aptendofi per lo mezzo vi fu

trovata in una parte concava d' esso questa Reliquia, coperta con una grata di ferro; ed in oggi ancora questa pietra si vede, come naria il lodato P. Cesare Franciotti; che afferma ancora a questa Chiesa farsi i prodigi circa gli epilettici come nell' altra . Nel Catalogo delle Parrocchie della Città e Dio-geli di Lucca, trovo nel Vicanisto di Pie-trasanta la Chiesa di S. Genesso di Cardoso, il cui Rettore è Vicario perpetuo dell' Arciveleovo di Lucca; e nel Priorato della Pieve S. Paolo trovo una Chiefa Curata di S. Genefio in luogo detto San Genefio. Trovo ancora un S. Genesio di Cardoso nel Priorato di Coreglia, che ha il suo Rettore; ma tra tutte queste Chiese non so distinguere, se alcuna vi sia di quelle descritte dal Fiorentini , e dal Franciotti , come abbiamo veduto .

Altra piccola Chiesa dedicata a S, Genessio nella Diogesi già di Lucca, ora di Samministo, è quella, della quale parlai nel mio Odeporico pag. 103. 725. e su sabbicata circa la metà del secolo passato da Gio. Francesco e Carlo Lami, fratelli e sigli di Lorenzo di Francesco di Gioliano di Giovanni di Simone di Michele di Lamo di Michele di Lamo di Meo; il qual nome Lamo e il corrotto di sacopo, non altrimenti che Lapo; onde è che ne' Libri pubblici del Comune

di San Gemignano tra' Deputati sopra le pubbliche spese all' anno MCCCLXXXI. sorto di XXIII.. Luglio si trova Michele di lacopo Lami, che può effere quel Michele fecondo, che nel MCCCLXXXVIII. fi trova ancora Configliere della Comunità di Santacroce, lo che sia detto di passaggio per norizia della famiglia di Gio. Francesco e Carlo Lami sondatori della Chiesa di S. Genessio, in luogo detto Alacolino, nel territorio di S. Croce, nel Valdarno di fotto, sul confino appunto del territorio di Fucecchio, ove la famiglia de' fuddetti Lami poffiede beni fino dal MCCCLXX. e non voglio quì tralasciare di dire per gratitudine, che quel Carlo è il padre di Benedetto Dottore di Medicina, di cui fono figlio io . Noi abbiamo veduto la divozione, che da'Lucches si ha a S. Genesso, e qualmente lo venerano come Avvocato degli epilettici; e però Gio. Francesco Lami che era soggetto a questo male, praticando per cagione di diversi negozi nel Lucchese, prese divozione a questo Santo Martire, e per renderfelo più propizio a prefervarlo dal mal caduco, gli erefe ne' fuoi fondi questa Chiesa, situata appunto sulla strada miestra, che va da Fucecchio a Santacroce. E' in effa un folo altere con un quadro dipinto da eccellente mano, nel quale è una Vergine col bambino Gesù, S. Genefio Romano , S. Giufeppe , S. Francefca , e S. Antenio di Padova. Fornirono i fondatori de' necessari sacri arredi questa Chiesa, per farvi celebrare la fanta Messa; ed ogni anno il di XXV. d' Agosto vi solennizarono la festa del Santo Martire con ogni forta di dimoffrazio. ne d' allegrezza, concorrendovi grandissimo popolo da paesi circonvicini, secome ia continuo a fare ancora in oggi. Avendo po io nell' anno passato ottenuta dall' Eminentissimo e Reverendissimo Signor Cardinal Gio. Antonio Guadagni Vicario di Roma la facra Reliquia d' un pezzo d'offo di S. Genefio, l' ho fatta collocare in vago e ricco Reliquiario d' argento, e in questo anno MDCCLI. il dì XXV. d' Agosto è stata esposta per la prima volta alla pubblica venerazione fulli altare di questa medesima Chiefa .

Sento, che al Ponte Buggianese, luogo posto sul Lago di Fucecchio, già detto Lagonuovo, e più anticamente Guisciana, come ho fatto vedere nelle tante volte lodato Odeporico Parte III. pon in gran distanza da Bellavista Marchesato de' Signori Ferroni, fi celebri ogni anno folenne festa di S. Genefio, per effere nella Chiefa di quel luogo un Altare dedicato al medelimo, . Ancora questo Villaggio era anticamente nella Diogefi Lucchese, ma adesso è incluse

in quella di Pefcia.

L'aversi tanta devozione a S. Genesso nella Diogesi di Lucca e di San Miniato ha fatto sì che molti si pongono in que' paesi nome Genesso; e quiodi n'è addivenato, che un Beato Genesso Sanminiatese dell' Ordine Agostiniano vi sia, chiamato corrottamente il Beato Gesso, o Gezso. Nella Chiesa di S. Agostino di Lucca riposa il suo corpo in una cassa di legno ornata di pittura, e la sua testa è collocata in una Testa d'argento. Visse questi nel secolo XIV. e di esso si veda quanto ne scrive il P. Cesare Franciotti, e quanto ne ho scritto io nelle Delisiae Eraditorum, nella Presazione alla Partese seconda dell' Istoria Siciliana del Bonincontri pag. XVII.

Ma passiamo dalla Diogesi di Lucca, a quella di Firenze. Ancora nella Città di Firenze è stata una volta considerabile la venerazione avuta a S. Genessa Romano, poichè in tutti i Passionari serviti per le Chiese Fiorentine, e da me più volte citati, sono gli Atti di S. Genessa Romano a dì XXV di Agosto, e ne' Messali anteriori al secolo XV. in tutti si trova la Messa di S. Genesso al suddetto giorno: e propria di lui solamente in un Messale dell' Archivio di S. Maria del Fiore; e di lui, e insieme d'altri Santi Martiri, de' quali corre la memoria quel giorno, in altro Messale del medessimo Archivio, e

nel Messale della Laurenziana, e in uno, che si ritrova appresso il Signor Domenico Maria Manni . I Messali dell' Archivio dell' Opera di S. Maria del Fiore fono del fecolo XI. ma ve n' è uno più antico almeno d' un fecolo, nel quale non è questa Messa di S. Genefio; onde fi potrebbe fofpettare; che questo culto della Chiefa Fiorentina verso S. Genefie cominciasse nel secolo XI. essendofi forse sparsa più la fama di questo Santo, quando nel Borgo di S. Genefio fu tenuto il Concilio nel MLXXIV. come diffi di fopra. Ancora i Passionari Fiorentini non fono più antichi del secolo XI. Si potrebbe da alcuno dubitare se queste Messe spettino a S. Genesio Romano, o a S. Genesio d' Arles, poiche da' que' Messali non risulta diftintivo alcuno; ma vedendo noi, che ne' Passionari sono gli Atti solamente di quel Romano, abbiamo certo contraffegno, che la Chiefa Fiorentina faceva l' offizio di S. Genefio Romano, e non di quello d' Arles .. E' vero però, che a Firenze, fuor della Porta a San Niccolò poco più d' un trar di fasso, sono due Oratori dedicati a S. Genesio d' Arles; ma questi sono moderni, ed uno è fatto nel fecolo XVII e l' altro intorno al MDCLXX, onde non possono servire d' indizio dell' antico culto de' Fiorentini verso questo Martire Arelatense . E qui di

di passaggio voglio avvertire uno sbaglio pre-so nel sar l' Inscrizione sopra la porta dell' To net tar i inicrizione topra la porta dell' Oratorio, che torna nell'antico recinto del-la Fortezza di San Miniato, ove fi legge: Divo Gaudioso & SS. Martyribus Notariis, Doveva scriversi Divo Genesso ec. perchè S. Genesso d'Arles era in verità Notaio, o Ex-ceptore, come si diceva allora; ma i tre Santi Gaudiofi, mentovati dal Martirologio Romano, non erano Exceptori, ma Vescovi; e nel quadro dell' Altare dell' Oratorio fono. due Santi, ma vestiti amendue da secolari, uno de quali ha la palma in mano, e l'al-tro ha un libro sotto i piedi. Io giudico, tro ha un libro lotto i piedi. Io giudico, che uno sia S. Genesso d' Arles, e l'altro sorle S. Cassiano di Tangeri, ancor esso exceptore e Martire. Nell'altro Oratorio, che torna basso sulla strada, è in Sagrestia memoria, ove si chiama di S. Gaudioso, con eguale errore, dovendosi dire S. Genesso, e sopra la porta vi è la seguente Inscrizione: D. O. M. & SS. DD. & Notariorum Societati. MDCLXX. E tanto, più è vero quello, ch'io dico, quanto ancora Lodovico Ant. Giamboni nel fuo Diario Sacro di Firenze, a dì XXV. Agofto fegna la festa di S. Genesso al suo Orato. rio fuor di Porta a San Niccolò, e dice efre festa de' Notai . Ma non facendo questi Oratori a mio propolito, perchè cofti più ficuramente del culto prestato dalla Chiefa FioFiorentina a S. Genesio Romano, produrrò quì le Messe di questo Santo, che esistono ne' suoi Messali.

In un Messale membranaceo della Librería o Archivio di S. Maria del Fiore, del secolo XI.

VIII. KL. Sept. S. Genesii .

Beati Martyris tui Genessi nos faciat Domine passio veneranda lactantes, & as cam subsicienter recolamus dignos essiciat. Per.

Secr.

Hostias quaesumus Domine quas in sollemnitate Beati Martyris tui Genesii sacris altaribus exbibemus propitius respice, ut nobis indulgentiam largiendo tuo nomini dent bonorem. Per Postcom.

Plebem tuam Domine Beatus Martyr Genesius interventor attollat, & quam de suo facit martyrio saepe gratulari, dignum semper imploret tuae pietatis auxilium. Per.

Nel Calendario di questo Messale a' XXV. d' Agosto: Sansti Genessi Pont. cioè & Pontiani.

Nel Messale già citato della Laurenziana si fa, di S. Genesso insieme con altri Santi.

VIII. K. Sept. Sanctorum Genefii, Pontiani, Eufebii, Peregrini, & Vincentii.

Fac nos Domine quaefumus Sanctorum tuorum Genefii, Pontiani, Eusebii, Peregrini, atque Vincenésis semper festa sectari , ut quorum gaudemus triumopis , protegamur auxiliis . Per Dominum nostrum

Sec.
Fiat Domine quaesumus bossia sacranda placabilis pretiosorum celebritate Martyrum, atque
Consessamo, peccata nostra purificet. b tuorum
tibi vota conciliet samalorum. Per

Quaefumus omnipotens Deus, ut Sanctorum tuorum Genesti, Poutioni, Eusebii, Peregrini, stque Vincentii, caelestibus mysteriis celebrata sollomnitas, indusgentiam nobis tuae propitiationis adquirat. Per.

Così pure si fa ancora d'altri Santi in altro Messale dell' Archivio dell' Opera di S. Maria del Fiore, come segue:

Sanctorum Mantyrum Genefii, Pontiani, Eusebii, Peregrini, atque Vincentii.

Intret in conspectu tuo. P. Deus venerunt.
Faç nos quaesumus Domine Sauctorum tuorum
Genesti, Pontiani, Eusebi, Peregrini, atque Vincentii, semper festa fectori, at quorum gaudemus
triumphis, protegamur auxiliis. Per

La Lezione è del Libro della Sapienza, o comincia: Iusti in perpetuum vivent &c. fino a

deducit illos Dominus Deus nofter.

R. Gloriosus Deus. V. Dextera tud; All. V. Luctamini in Domino.

L' Evangelio secundum Lucam: Dinit lesus discipulis suis: Quum andieritis praelia & seditiones &c. uno in purientia restro post debitis animas restras.

Offert.

Ujj er i.

#### Offert. Laetamini in &c. Secr.

Hostias tibi Domine landis immolamus pro commemoratione Sancourm, ut sicue tuo ingier adsissunt famulatu, se exsistant interventores nostruum peccaminum. Per.

Com. Inflorum animae &c.

Sit nobis Domine manimen perpetuae defensionis buius participatio unsserii, & Beatorum Martyum Genesii, Pontiani, Eusebii, Percenii, atque Vincentii, votiva sollematas nos percent ad ganda acternae promissionis. Per

In un Messale MS. del secolo XIV. appresso il Signor Domenico Maria Manni è una Messa simile.

Ma per uscire della Toscana, si vede che la venerazione di S. Genesso è stata anche per altre provincie dell' Italia ragguardevole; poichè nella Marca di Ancona vi è il Castello di S. Genesso, del quale così scrive Leandro Alberti nella sua Descrizione d' Italia: Voglio descrivere ora i luogbi, i quali sono alla finistra del Chiento, e poi quelli, che vi sono alla destra del Chiento, e poi quelli, che vi sono alla destra d'esso suno castello a man sinistra d'esso siume Sant' Elpidio, e più alto San Giusto, appresso a quali passa il sume Letovivo, che poco correndo shocca nel Chiento: Postia di sopra a' primi Colli dell' Appennino appare San Genese, e più dentro Seravalle. Non può ancora questo Car

fiello aver preso il nome se non dalla Chiesa di S. Genesio, la quale essendo arrivata a dar nome a un Castello, bisogna che fosse antichisfima, forse non meno di quella, che lo die-de in Toscana. Io ho vedute alcune Bolle di Papi date in questo Castello di S. Genefio nel Piceno. A Breffello poi in Lombardia, ora Castello, e già Città, situata sulla riva del Po . è una Abbazia fotto il titolo di S. Genefio, della quale si conservano molte memorie nell' Archivio de' Signori Marchefi Riccardi di Firenze, per esserne stato Abate Alessandro Pacci Fiorentino morto nel MDCI. di cui feci menzione nella Vita Richardi Richardii pag. CLXXIV. e molto più ne parlo nell' Istoria Ecclesiastica Fiorentina a pag. 279. Bifogna che ancora a Rimino fosse una qualche Chiesa dedicata a S. Genesio, poichè il Clementini, nel Trattato de' Luogbi Pii pag. 22. riportando la memoria d' alcune Chiefe di Rimino già rovinate, fa menzione della Chiefa di S. Cristoforo extra urbem & portam Santli Genesii. Questa Porta di S. Genesio fu Chiefa di quel Santo vicina alla medefima .

Paffando poi in Germania, io non poffo dir akro, fe non che in un Messale MS. del secolo X. della Biblioreca: Magliabechiana, vi è la Messa di S. Genesso e di S. Albana al mesa di Gingno, la quale è precedura dalla Messa de' Santi Protafio e Gervafio, ed è sussegnita dalla Messa della Vigilia di S. Giovanni Barifa, cioè del di XXIV. di quel messe, e de Santi Gervafio e Protafio si sai il di XIX. del medesimo: siechè la Messa di S. Genesso viene a cadere tra il XIX. e il XXIV. di Giugno. E ben vero, che non si conosce, se questo sia il S. Genesso d'Arles, o quello di Roma. Ma in dubbio io riporterò qui detta Messa.

## IN N. S. GENESII ET ALBANI.

Deus qui nos bodierna die Beatorum Albani & Genefii Martyrum tuorum solennitate laetisteas, concede propistus, ut omnes qui ad eorum veneranda solemnia convenimus, spiritali remuneratione laetemur. Per.

Secr.

Accipe quaesumus, Domine, dignanter oblata, & Sanstorum Martyrum suffragantibus meritis, ad nostrae salutis auxilium pervenire concede. Per Dominum.

Ad Compl.

Perceptis, Domine, Sacrameutis suppliciter exoramus, ut intercedentisus Sanctis tuis, quae prae illorum veneranda gerimus passione, nobis prosiciant ad medelum. Per Dominum cyc.

Io temo però molto, che questo S. Genesio non sia quello d'Arles, vedendosi che questo è un Messale per uso di qualche Chiefa Germanica, imperciocchè nelle Litanie, che vi sono, sanno registrati molti Santi Franzesi, c Alamanni, come i SS. Ireneo Lendegario, Heimmeranmo, Albano, Medardo, Vedasso, Chilmoo, Babo, Lantperto, Amando, Quintino, Vigilio, Colombano, Gallo, Otmaro, Afra, Brigida, Val-

purga; e dipoi cod si prega per l'Imperadore Ottone: Vt Dominum Ottonem Imperatorem, è exercitum Cirificuorum conferorare diguerie co- e così dubico, che ancora quel S. Genesso sia l'Arelatense. Vi è di più la Messa di S. Afra, e d' S. Heimmerammo.

Piacemi qui per disgressione porre ascune Orazioni, che sono in questo stello Messale MS. della Magliabechiana, le quasi mostrano ca me già si differiva il Battesimo all' età adulta, e confermano alcuna così da me detra nelle

Note agli Atti

Ad baptizandam infirmum .

Medelam tuam deprecor, Domine Santle Pater omnipotens acterne Deus, qui fubvenis in periculis, qui temperas fagella dam verberas re ergo, Domine, supplices deprecamus ut bunc samulum tuum eruas ab bac valitudine, ut non pravolent inniques usque ad animae tentationem; secut in Iob terminum ei pone, ne inimicus de anima silfa sine redemtione baptismatis incipiat tritumsare; disservatum mortis, & spacium vitae extende, & releva quem producas ad gratiam Baptismi tui,

Oratio aquae, ad baptizandum infirmum postquam eum catechizaveris, benedic aquam illis

verbis :

Exorcizo te cereatura aquae in nomine Domin nostri lesa Christi Filii Dei & Spiritus Sanctis si qua phontassa, si qua virtus taimeci, si qua incursio diaboti, cradicare & essuare ab bac creatura agrae, ut si sons sultans in vitam aeternam, & quom bospitistas facrit sin samulus Domini, sat templum Dei vici in remissione nominum peccatorum in nomine Domini uostri Issa Christi, qui venturus.

Baptizas & linis cum de chrismate in cerebro, & dices illi. Baptizo te in nomine Patris & Filii & Spiritus Sancti. Postea tanges eum de chrismate, & dicis orationem istam.

Deus omnipotens, Pater Domini nostri Iesu Christi, qui te regeneravit ex aqua & Spiritu Sando, quique dedit tibi remissionem omnium peccatorum, ipse te liniet chrismate salutis in vitam aeternam.

Communicas & confirmas eum &c.

In altro Messale Magliabechiano del secolo XIV. MS. sono le Osazioni pro defunsto nuper baptizato; dalle quali si conosce la dilazione del battessmo all'articolo della morte.

# FINE.

The second section is a second section of the section of the second section of the section of the second section of the second section of the section of the second section of the section of t

Baptizans & linis eum de chrismate in cerebro, & dices illi: Baptizo te in nomme Parris & Filii & Spiretus Sansti. Postra tranges eum de chrismate, & d.cis orationem islam.

Deus omnipitent, Pater Domini nostri Itus Christi, qui te regeneravit ex aqua & Spiritu San-Bo, quique dedit tibi rem ssoum omnium peccatorum, spse te liniet chrismate falutii in vitama acternam.

Communicas & confirmas eum &c.

In altro Meffale Magliabechiano del fecolo XIV. MS. fono le Orazioni pro defuntto nuper baprizzaro i dalle quali fi conofice la dilazione del battefimo all'articolo della morte.

*૦ ઍું* નિર્ણય સ્થિત સ્

# APPENDICE.

Nella Notizia del culto antico di San Genesso, dove si portano le antiche memorie del Borgo e Chiesa di S. Genesso me Valdarno di sotto, si aggiunga: In Carta del DecelexxxIII appresso il Muratori nel Tomo III delle Antichital Italiche pag. 139. si nomina Vico Valleri nella Pieve di San Genesso: Insmul dare videor tibi sorte ser illa in loco & sinibus Vico Valleri instra Pleve Sansti Ginesi, ipsa sorte massarcia cum onni pertinentia sua ese.

Dove si tratta della Tavola dell' Altare della Chiesa di S. Genesio fondata da' Lami si aggiunga: Questo Quadro è opera del celebre Onorio Marinari Pittore Fiorentino.

Dopo aver parlato della Festa, che si fi di S. Genesio al Ponte a Buggianese, si aggiunga: Sopra Pescia pure in luogo, che si chiama il Monte, ed è riputato antichissimo, e come quello, da cui sono discesi i Pesciatini, è una Chiesa dedicata a S. Genesso Martire, in cui il di 25 d'Agosos sono sono con concosso de Popoli circonvicini.

Dove si siniste di parlare del culto prestato dalla Chiesa Fiorentina a S. Genesio, si aggiunga: In in un Codice Rituale della Biblioteca Laurenziana scritto del secolo XI. per quanto pare, e che è nel Banco XVII. n. 3. e si conosce ester fervito per alcuna Chiesa di Firenze, trasle Orazioni al di 25. d'Agosto è la seguente:

NAT. S. GENEII MAR.

Votivos nos Domine quesumus beati Martirs tui Genesii paralis semper excipiat, qui & iocunditatem nobis sue glorifications insundat, & tibi nos reddat acceptos. Per Vi sono pure le Litanie, nelle quali s'invoca tra gli altri Santi ancora S. Genefit, ed io qui distesamente le voglio dar stuara, perchè possono servire per varie il·lustrazioni.

### INCIPIVNT LETANIE A SANCȚIS PATRIBVS CONSTITYTE.

Yrie leyfon. III. K Xpe leyfon. Xpe audi nos. miserere nobis. Pater de celis Deus, Fili redemptor mundi Deus, mif. Spiritus fande Deus, mif. Sandta Trinicas & une Deus . mıf. mil. · Qui es trious & unus Deus, ora pro nobis. Sancta Maria . Sancta Dei genitrix, ora. Sancta Virgo Virginum, ora. Sanda Mater Domini, ora. Sancte Michael, ora. Sancte Gabriel, ora. Sancte Raphael, ога. Sandt Throni, ora. Sande Dominationes, ora. Sancti Principatus, ora. Sancte Poteflates, ora. Sante Virtutes Celorum ora. Sancte Cherubim, ora. Sancta Scraphim, ога.

Omnes Sancti Angeli & Archangeli, orate pro nobis. Omnes Sancti Beatorum Spirituum ordines,

orate,

| NOMINA | IVSTORVM . |
|--------|------------|

| NOMINA 1             | VSTORVM. |        |
|----------------------|----------|--------|
| Sancte Abel,         |          | ora.   |
| Sante Enoch,         |          | ora.   |
| Sancte Noe,          |          | ora.   |
| Omnis chorus Iuftoru | m.       | orate. |
| NOMINA PRO           |          |        |
| Sante Abraham,       |          | ora.   |
| Sancte Yfahac,       |          | ora.   |
| Sande Iacob,         |          | ora.   |
| Omnes Sandi Patriare | che.     | orate. |
| Sancte Moyfes,       |          | ora.   |
| Sancte Aaron,        |          | ora.   |
| Sancte Samuel,       |          | ora.   |
| Sancte Helia,        |          | ora.   |
| Sante Helifee,       |          | ora.   |
| Sande Ylaya,         |          | ora.   |
| Sancte Hieremia,     |          | ora.   |
| Sancte Ihezechiel,   |          | ora.   |
| Sancte Daniel,       |          | ora,   |
| Sande Ofee,          | 1        | ora,   |
| Sancte Iohel,        |          | ora.   |
| Sande Amos,          |          | ora.   |
| Sande Abdia          | 100      | ога -  |
| Sancte Iona,         |          | ora.   |
| Sande Michea,        |          | ora.   |
| Sancte Naum          |          | ora.   |
| bunces rinner i      |          | Sana   |

| Sancte Abbacue;                   | ora.       |
|-----------------------------------|------------|
| Sancte Sophonia,                  | ora.       |
| Sande Aggee,                      | ora -      |
| Sancte Zacharia,                  | ora.       |
| Sancte Malachia,                  | ora .      |
| Sante Ioannis Baptifta,           | ora.       |
| NOMINA APOSTOLORYM                |            |
| Sancte Petre,                     | ora.       |
| Sancte Paule,                     | ora.       |
| Sancte Andrea,                    | ora.       |
| Sancte Iacobe,                    | ora.       |
| Sancte Iohannes,                  | ora.       |
| Sancte Thoma,                     | ога.       |
| Sancte Iacobe,                    | . ora.     |
| Sante Phylippe,                   | ora.       |
| Sancte Bartholomee ,              | ora.       |
| Sancte Mathee,                    | ora.       |
| Sancte Symon,                     | ora.       |
| Sancte Taddee,                    | ora:       |
| Sancte Mathia,                    | ora .      |
| Sancte Barnaba,                   | ora .      |
| Sancte Luca,                      | ora.       |
| Sancte Marce;                     | ora.       |
| Sancte Timothee;                  | ora.       |
| Omnes Sancti Apostoli & Evangelis | le, orace. |
| Omnes Sancti Discipuli Domini,    | orate.     |
| Omnes Sancti Innocentes,          | orate.     |
| NOMINA LEVITARYM.                 |            |
| San&e Stephane,                   | ora .      |
| Sancte Laurenti,                  | ora.       |
| E 3                               | San-       |
| _                                 |            |

| Sancte Vincenti,         | ora.    |
|--------------------------|---------|
| Sante Felicissime,       | ora.    |
| Sande Agapite,           | ora.    |
| Sande Abundi,            | ora.    |
| Sande Cefari,            | ora.    |
| Omues Sancti Levite,     | orate . |
|                          | VM.     |
| Sancte Line,             | ora.    |
| Sante Clete,             | ora.    |
| Sancte Clemens,          | ora.    |
| Sande Corneli .          | ora.    |
| Sancte Cipriane          | ora.    |
| Sande Vrbane,            | ora.    |
| Sancte Anaclete,         | ora.    |
| Sancte Xifte,            | ota.    |
| Sancte Silvefter;        | ora.    |
| Sancte Calixte,          | ora.    |
| Sande Marcelle,          | ora.    |
| Sancte Gregori,          | ora.    |
| Sarcte Bonefatii,        | ora.    |
| Sante Damale,            | ora.    |
| Sande Leo.               | ora.    |
| Omoes Sancti Sacerdotes, | orate.  |
| NOMINA MARTIE            | WM.     |
| Sancte Nazari,           | ora.    |
| Sandle Celfe,            | ora.    |
| Sancte Gervali,          | ora.    |
| Sande Protali,           | cra.    |
| Sarde Valentine,         | ora.    |
| Sande Abundi             | ora.    |
|                          | San-    |

|                    |      | ora.  |
|--------------------|------|-------|
| Sance Agapite,     |      | ota.  |
| cande Y polite,    |      | ora.  |
| Sante Peregrine,   | 1, 1 | ora . |
| Cante Calliane,    |      | ora.  |
| Cande Faultine,    | ·    | ora.  |
| Cande lovitta      | 5    | ora.  |
| Sande Domnine,     |      | ora . |
| c. Ae Antonine,    | ·, : | ora.  |
| Cante Apolenaris;  |      | ora - |
| Cade Vitalis,      |      | ora . |
| Candle Seballiane, |      | ora   |
| Candle Secundiane, |      | ora . |
| r - Q. Veriane     |      | ora-  |
| Cande Marcelllane, | *    | ora.  |
| c. A. Critoine,    |      | ora - |
| Canha (Tipiniane)  |      | orr.  |
| Cande Epymache,    |      | ora.  |
| C. Ae Prime        |      | ora.  |
| Cande Feliciane,   |      | ora'- |
| C. no Procelle     |      | ora.  |
| Cande Martiniane,  |      | ora.  |
| C. Ac Tiburti,     |      | ora.  |
| Sanfle Valeriane   |      | ora.  |
| "Cande Vite,       |      | ora.  |
| Cande Modelle,     |      | ora.  |
| Cante Georgi       |      | ora.  |
| C. A. Fidelis      |      | ora.  |
| Carpoidic)         |      | ora.  |
| Cante Callocere;   |      | ora.  |
| Sance Secunde,     | 4    | San-  |

| 178.                 | . 5 ( ) 5 5 7 | P       |
|----------------------|---------------|---------|
| Sande Martiane;      |               | ora.    |
| Sancte Gereon,       |               | ora .   |
| Sande Genefi,        |               | ora.    |
| Sancte Anaftali,     | 100           | ora.    |
| Sancte Ciriace,      |               | ora.    |
| Sancte Minias cum Se | ociis tuis,   | orare . |
| Sante Mauricii cum S | ociis tuis,   | orate . |
| Sancte Quintine,     |               | ага.    |
| Sancte Dionifi,      |               | ora.    |
| Sande Ruffice .      |               | ога.    |
| Sance Eleutheri;     |               | ora.    |
| Sande Neree,         | e .,          | ora .   |
| Sancte Achillee,     |               | ora.    |
| Sancte Pancrati,     | · *           | ora .   |
| Sancte Abdon,        | *             | ora .   |
| Sancte Sennen,       | 5 7 7 7 7     | ora.    |
| Sande Petre;         | 6. 1.1.6      | ora.    |
| Sande Marcelline;    |               | ora.    |
| Sancte Prote;        | 6             | ora.    |
| Sancte lacinte,      |               | ora.    |
| Sance Magne,         | ¢ 7           | ota .   |
| Sancte Hermes,       | 4 1 1 1       | ora .   |
| Sancte Paule,        | 6             | ora.    |
| Sancte Ichannes,     |               | ora.    |
| Sancte Alexander;    | - 1 1         | ora .   |
| Sancte Eventi,       | ¢ ,           | ora.    |
| Sante Theodole,      |               | ora.    |
| Sancte Firmine,      |               | ora.    |
| Sancte Desiderii,    |               | ora.    |
| Sancte Saturnine,    | _ , ;         | ora.    |
| DAUGE DALITIMO       | -             | San-    |
| L                    |               | Jan-    |

| Sancte Savine,          |         | ora.    |
|-------------------------|---------|---------|
| Sancte Mauryci ,        |         | ora.    |
| Saucte Nabor,           |         | ora.    |
| Sandle Felix            |         | ога.    |
| Sancte Cosma,           |         | ora.    |
| Sande Damiane,          |         | ora.    |
| Sancte Antime,          |         | ora.    |
| Sancte Leonti,          | A       | ora .   |
| Sancte Euprepi,         |         | ога.    |
| Sancti Innocentes,      |         | ora .   |
| Sandi Agennenses,       |         | ora.    |
| Sancti Quadraginta,     |         | ora.    |
| Sa eti Septem Fratres,  |         | orate . |
| Sancti Quattuor Coronat | i,      | orate.  |
| Omnes Sancti Martires,  |         | orate.  |
| NOMINA CONFE            | SSORVM. |         |
| Sande Syre;             |         | bra.    |
| Sandre Yventi,          |         | ora.    |
| Sancte Crispine,        |         | ora.    |
| Sancte Vriecene,        |         | ora.    |
| Sance Epyphani,         |         | ora.    |
| Sancte Maxime,          |         | ora.    |
| Sancte Hieronime,       |         | ora.    |
| Sancte Ambrosi,         | t.      | ora.    |
| Sande Nicholae,         | ť       | ora.    |
| Sancte Augustine,       | *       | ora.    |
| Sancte Ysidore,         |         | ora.    |
| Sancte Hylari,          |         | ora.    |
| Sancte Leodegari,       | ,       | ora.    |
| Sancte Martine,         |         | ora.    |
| al .                    |         | San-    |

- an Cogle

| Sande Britii,       |            | ога       |
|---------------------|------------|-----------|
| Sande Eufebi,       |            | ora       |
| Sancte Gaudenti,    |            | ora .     |
| Sancte Remigi,      |            | ога       |
| Sancte Germane,     |            | ora       |
| Sancte Vedafte,     |            | ora       |
| Sancte Cerboni,     |            | ora       |
| Sancte Amande,      |            | ora       |
| Sancte Frigdiane,   |            | ora       |
| Sande Martialis,    |            | ora       |
| Sancte Donate,      |            | ora       |
| Sancte Blasie,      | 4.         | ora       |
| Sancte Fortunate,   |            | ora       |
| Sancte Pauline,     |            | ora       |
| Sancte Iustine,     |            | ora       |
| Sancte Zenon,       | *          | ora       |
| Sancte Gandulfe,    |            | o ora     |
| Sancte Albane,      |            | ora       |
| Sancte Severe,      | c          | ora       |
| Sancte Severine,    |            | ora       |
| Sende Victorine,    | *          | , ora     |
| Sancte Prosper,     |            | ora.      |
| Sancte Zenobi,      |            | ora.      |
| Sancte Crescenti,   | £          | ora.      |
| Sancte Eugenii,     |            | ora       |
| Sancte Romule,      |            | ora.      |
| Omnes Sancti Pontif | ices & Cor | feffores. |
| orate.              |            |           |
| NOMINA MO           | NACHORVI   | 4 .       |
| . Sance Benedicte,  | anonon.    | ora       |
| . Sauce Deliculett  |            | •         |

| Sandte Paule, Sandte Paule, Sandte Antime, Sandte Bafili, Sandte Blafili, Sandte Placide, Sandte Equitie, Sandte Equitie, Sandte Romane, Sindte Romane, Sindte Galle, Sandte Pachomi, Sandte Bernulfe, Sandte Bernulfe, Sandte Attale, Sandte Caffiane, Sandte Effrem, Sandte Arfeni, Sandte Honorate, Sandte Libertine,                                                              | ora · |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sancte Paule, Sancte Antime, Sancte Bafili, Sancte Miure, Sancte Miure, Sancte Placide, Sancte Equitie, Sancte Romane, Sincte Galle, Sancte Pachomi, Sancte Euffali, Sancte Buffali, Sancte Bernulfe, Sancte Bernulfe, Sancte Bernulfe, Sancte Bernulfe, Sancte Effrem, Sancte Arfeni, Sancte Arfeni, Sancte Arfeni, Sancte Arfeni, Sancte Arfeni, Sancte Honorate, Sanfte Libertine, | ora -                                     |
| Sandte Antime, Sandte Bashi, Sandte Bashi, Sandte Maure, Sandte Placide, Sandte Equitie, Sandte Romane, Sindte Galle, Sandte Bernule, Sandte Libertine, Sandte Libertine,                                                                                                             | ora ·                                     |
| Sanche Basili, Sanche Maure, Sanche Placide, Sanche Equitie, Sanche Equitie, Sanche Romane, Sinche Galle, Sanche Pachomi, Sanche Pachomi, Sanche Pachomi, Sanche Pachomi, Sanche Bernulse, Sanche Bernulse, Sanche Cassane, Sanche Attale, Sanche Henorate, Sanche Honorate, Sanche Libertine,                                                                                        | ora -                                                       |
| Sandte Maure, Sandte Placide, Sandte Equitie, Sandte Machari, Sandte Romane, Sindte Galle, Sandte Pachomi, Sandte Pachomi, Sandte Caffane, Sandte Bernulfe, Sandte Caffane, Sandte Arfeni, Sandte Honorate, Sandte Libertine,                                                                                                                                                         | ora ·                                                             |
| Sancte Placide, Sancte Equitie, Sancte Machari, Sancte Romane, Sincte Galle, Sancte Pachomi, Sancte Euftafi, Sancte Bernulfe, Sancte Bernulfe, Sancte Effrem, Sancte Effrem, Sancte Atfeni, Sancte Atfeni, Sancte Atfeni, Sancte Libertine,                                                                                                                                           | ora ·                                                                   |
| Sancte Equitie, Saccte Machari, Sancte Romane, Sancte Galle, Sancte Galle, Sancte Euftafi, Sancte Euftafi, Sancte Euftafi, Sancte Bernufe, Sancte Bernufe, Sancte Effrem, Sancte Attale, Sancte Libertine, Sancte Libertine,                                                                                                                                                          | ora · ora · ora · ora · ora · ora ·                                                                                     |
| Sancte Machari, Sancte Romane, Sincte Galle, Sancte Pachomi, Sancte Pachomi, Sancte Eustasi, Sancte Attale, Sancte Cassane, Sancte Cassane, Sancte Cassane, Sancte Honorate, Sancte Libertine,                                                                                                                                                                                        | ora ·<br>ora ·<br>ora ·<br>oea ·<br>ora ·                                                                               |
| Sancte Romane, Sincte Galle, Sancte Galle, Sancte Eustasi, Sancte Eustasi, Sancte Bernusse, Sancte Bernusse, Sancte Effrem, Sancte Assens, Sancte Assens, Sancte Assens, Sancte Austens, Sancte Austens, Sancte Honorate, Sancte Libertine,                                                                                                                                           | ora ·<br>ora ·<br>ora ·<br>ora ·                                                                                        |
| Sinche Galle, Sanche Pachomi, Sanche Eustasi, Sanche Atrale, Sanche Bernulfe, Sanche Cattiane, Sanche Effrem, Sanche Arfeni, Sanche Arfeni, Sanche Honorate, Sanche Libertine,                                                                                                                                                                                                        | ora ·<br>ora ·<br>ora ·                                                                                                 |
| Sande Pachomi, Sande Euftafi, Sande Attale, Sande Bernulfe, Sande Caffiane, Sande Effrem, Sande Arfeni, Sande Arfeni, Sande Honorate, Sande Libertine,                                                                                                                                                                                                                                | oea -<br>ora -                                                                                                          |
| Sancte Eustasi, Sancte Attale, Sancte Bernulfe, Sancte Cassane, Sancte Effrem, Sancte Arseni, Sancte Honorate, Sancte Libertine,                                                                                                                                                                                                                                                      | ora -                                                                                                                   |
| Sande Attale, Sande Bernulfe, Sande Caffiane, Sande Effrem, Sande Atfeni, Sande Honorate, Sande Libertine,                                                                                                                                                                                                                                                                            | ora -                                                                                                                   |
| Sancte Bernulfe, Sancte Caffiane, Sancte Effrem, Sancte Arfeni, Sancte Honorate, Sanfte Libertine,                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |
| Sande Caffiane, Sande Effrem, Sande Arfeni, Sande Honorate, Sande Libertine,                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |
| Sancte Effrem, Sancte Arfeni, Sancte Honorate, Sancte Libertine,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ora ·                                                                                                                   |
| Sancte Arfeni, Sancte Honorate, Sanfte Libertine,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ога.                                                                                                                    |
| Sante Honorate,<br>Sante Libertine,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ora.                                                                                                                    |
| Sanste Libertine,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ога •                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ога .                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ога.                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ora.                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ora.                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ora.                                                                                                                    |
| Sancte Y'arion,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ora.                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ora.                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ora.                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ora.                                                                                                                    |
| Omnes Sancti Monachi & Heremite, o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rate.                                                                                                                   |
| NOMINA VIRGINYM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |
| Sanda Felicitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ora.                                                                                                                    |
| Sanda Tenerras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | via .                                                                                                                   |

| Sancta Perpetua;    | 9   | óra   |
|---------------------|-----|-------|
| Sancia Petronilla,  |     | ora   |
| Sancta Agnes,       |     | ora   |
| Sancta Agatha,      | 9.0 | ora   |
| Sanda Lucia,        |     | ora   |
| Sancta Cecilia,     |     | ota.  |
| Sai &a Anna,        |     | OFE   |
| Sancta Criftina,    |     | ora   |
| Sanda Constantia,   |     | ora   |
| Sancta Emerentiana, |     | ora.  |
| Sancta Daria,       |     | ora.  |
| Sancta Praxedis,    |     | ora.  |
| Sancta Savina,      |     | ora . |
| Sancta Genufefa,    |     | ога - |
| Sancta Scolastica,  |     | ora . |
| Sancta Tecla,       |     | ora . |
| Sancta Potentiana   |     | ога - |
| Sancta Iuliana,     |     | ora . |
| Sancta Iuftina,     |     | ora.  |
| Sancta Eulalia,     |     | ora.  |
| Sancta Eugenia,     |     | ora.  |
| Sancta Eufemia;     |     | ora.  |
| Sancta Margarita,   |     | ora.  |
| Sancta Marina,      |     | ora.  |
| Sancta Sotheris,    |     | ora.  |
| Sanda Mulliola,     |     | ora.  |
| Sancta Speciosa,    |     | ora.  |
| Sancta Speciola,    |     | oro.  |
| Sancta Iuliana,     |     | ora.  |
| Sancta Iunada,      |     | ora.  |
| Sancia Delieulcia,  |     | San-  |
|                     |     |       |

Toronto Conghi

| Santa Anaffalia,                                  | ora.        |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Sancta Concordia,                                 | ora.        |
| Sancta Pelagia,                                   | Ora.        |
| Sancta Natalia,                                   | ora.        |
| Sancta Prisca,                                    | ora.        |
| Sancta Barbara,                                   | ora.        |
| Sancta Martina,                                   | ora,        |
| Sancta Digna,                                     | ora.        |
| Sancta Merita,                                    | ora.        |
| Sancta Rufina,                                    | ora.        |
| Sancta Secunda,                                   | ora.        |
| Sancta Potentiana,                                | ora.        |
| Sancta Martha,                                    | ora.        |
| Sancta Aurea,                                     | ora.        |
| Sancta Helena,                                    | ora.        |
| Sancta Sophia,                                    | ora.        |
| Sancta Anna,                                      | ora.        |
| Sancta Sufanna,                                   | ora.        |
| Sancta Elifabeth,                                 | ora.        |
| Sancta Eufraxia,                                  | ora.        |
| Sancta Honorata,                                  | ora.        |
| Sancta Reparata,                                  | ora.        |
| Sancta Romula,                                    | ora.        |
| Sancta Redempta,                                  | ora,        |
| Sancta Brigida,                                   | ora.        |
| Omnes Sancte Virgines,                            | orate.      |
| Omnes Sancti & Sancte Dei,                        | orate.      |
| Seguitano poi queste Litanie full' andare solito. | colle Preci |
| tions when a series                               | V۵          |

Vn' altra Chiefa dedicata a S. Genefio è nella Lunigiana, in un Castello chiamato Filetto, dove si celebra con incredibile concorso la sua festa il di 25. d' Abosto, essendovi quel giorno una grossa Fiera. Due Oratori pure di S. Genefii sono a Pontremoli, uno suori, e l' altro dentro la Terra; e tutti questi sono nella Diogesi di Sarzana.

Dove si parla dell' Abbazia di S. Genesio di Breffello, si aggiunga: Appresso il Murators nel Tomo V. delle Antichità Italiche pag. 1021. si riporta una Bolla d' Anafafio IV. Papa conceduta à l'actifico Abate di S. Genefio di Breffello nell' anno 1153. nella quale si dice, che questo Monastero, fu sondato da Attone Conte o Marchele, e che Tedaldo suo figliuolo pure Marchele, e il Marchele Bonifazio suo nipote, e la Contessa Matilda figlia di Bonifacio, gli donarono anche essi molti beni. Vi è però chi dice, che questo Monastero prende il nome da S. Genesio Confessore, come si chiama ancora in una Carta della Contessa . Matilda appresso il Bacchini nella Storia del Monastero di Polivone; pure il Martire ha avuto gran culto nella Lombardia. Quindi è che/a Reggio è una Chiesa dedicata a S. Genesio Martire Romano; ed a Bologna vi è un antico Altare dedicato a questo Santo, la cui devozione fento che ora si rinnovelli, e che questo Altare si rinouovi ed abbellisca. Narra Pietro Maria Campi nel Libro V. della Istoria Ecclesiastica Piacentina all' anno 435 qualmente nella Chiefa di Podenzano ripofava il Corpo di S. Genesio; non credo già quello d' Arles, poiche il suo Corpo è ancora in Arles, ed io l' ho veduro il giorno della sua festa, ritrovandomi in quella Città, dove fu portato solennemente a processione; e riposa nella Chiesa Cattedrale di S. Trofimo . Adunque il Corpo di S. Genesio Romano, il cui Corpo a Roma non trovali. Queste Reliquie di S. Genesio furono rubate da Liguri, e recate sul Novarese, dove sin oggi nel Tempio della Pieve di Suno, con molto onore da' Fedeli si venerano; e nel 1596. Carlo Bascape Vescovo di Novara le trasferì, e nel medesimo luogo ripose in un Arca di marmo con sopra la seguente inscrizione:

S. GENESII M

OSSA PVLVEREMQ. EX VET. ARCA

COLLEGIT VISITANS

VI. CAL. NOV. MDXCV.

RI•



### RITE TRANSTVLIT

### AC RECOND. IIX. CAL. SEPT. M.D.XCVI.

#### CAROLVS

#### EPISCOPVS NOVARIENSIS .

Nel Tempio ancora delle Mosie su anticamente una Cappella dedicata a S. Genesso, ed ivi alcune Reliquie del medessimo Santo; e sono quelle, che oggidì pure nella Bassica di S. Savino vengono rivertte. Quindi non lungi dal Monastero di S. Savino vi ebbe altre volte un grosso podere, che Braida di S. Genesso dicevasi; e un'altra renuta, pur Braida di S. Genesso nominata, dono il Vescovo di Piacenza Dionigi à suoi Canonici del Duomo l'anno 1049, e in Cantone sul Territorio pure e Diocessi di Piacenza evvi ancora la Chiefa di S. Genesso, che è la Parrocchiale del luogo.







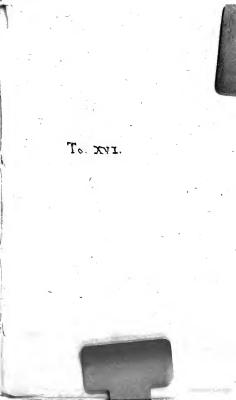

